







## BVLGHERIA CONVERTITA

Poema Herosco

DI FRANCESCO BRACCIOLINI

Con gli Argonenti à cialcun Libro Di Giuliano Bracciolini dell'Api.

All'Eminentifs, e Reuerendifs, Sig.

CARDINALE

# D ANTONIO

BARBERINO Nipote di N. S.

tim II

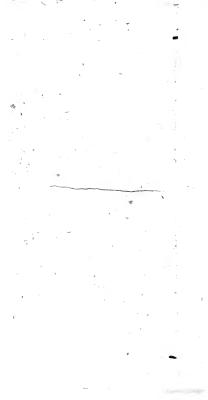

#### Imprimatur, si videbitur Reuerèndis. P. Magistro Sac. Pal. Apost.

I.B. Episc. Cam. Vicesg.

Auendo io infrascritto, per ordine del Reuerendiss. Padre Riccardi, Maestro del Sacro Palazzo, diligentemente letto, e considerato il presente Poema del Signor Francesco Bracciolini dell'Api, intitolato: Bulgheria Conuertira: lo giudico degnissimo della publicatione. Questo di sa Agosto 1637.

Giulio Rospigliofi

Imprimatur .

Fr. Nicolaus Riccardius Sacri Palatij Apostolici Magister. DEL SOGGETTO del presente Poema sa mentione il P. Girolamo Piatti De bono status Religiosi lib. 2. cap. 26. con queste parole.

VID autem dicemus de Trebelio Bulgarorum Rege, qui anno 862. opera-Nicolai Primi Pontificis Christianam amplexus est

Fidem, tanto ardore, vi statim Photium bareticum exegurit: Deinde silio Regum tradens, Dei famulatu se obstrinxerit: Verum, cum paulopost silium ad prissinam impictatem reuertisse cognouisset, vebementer indoluit, tantum, in eo potuit zelus, vt Monastrium egressus, Regnorecepto, iuuenem in potestatem redactum, luminibus orbarit, insuper etiam perpetuo carcere mulcitarit. Denique Regnum Alberto minori silio, cum salutaribus monitis consignans, ad suam se recepit cellam:

Treballi, Mili, Bulgheri, & Aluari, fon prefi nella feguente Opera per li medefimi Popoli,ficome Trebello, e Trebelo lor Rè.



# BVLGHER A

Libro Primo

# ARGOMENTO.

Giunge al Danubio il messaggier Romano.

E dal Mago ingannato, etta il sentiere.
Tempetta ti Gici spira il drappel Cristiano
Opra di incanto ingiurioso, e sero.
L'Angel soccorre, e con aspetto bumano
Instruisce Lanstranco. Il messaggiero
Dall'ascose latebre, esce all'aperto;
Trebelo manda ad incontrarlo Alberto.



ANTO l'Eroe, che in Bulgheria la Fede Fondo con la Pietade; e con la

Spada, Alcolto Roma, e puni'l proprio herede,

Che traufo da la diritta firada.
VRBANO addita al mio già stauco pie de
La meta, e'l calle, onde sicuno ei vaca:
Madre di Die, che il desir nostro intendi
Di celeste vigor mia mente accendi.

A.

AN-

#### Bulgberia Conuertita

ANTONIO, etù, che dall'oblio dell'hore
Sottraggi co' tuoi gefti Italia, e Roma,
Cógiungédo a gli antichi il chiaro honore,
Che cinge d'oftro in Vatican la chioma.
Gradifci almen sù queste carte il core,
Se fia l'omero impari a tanta soma:
Nè l'Ocean delle tue gratie abhorra,
Che rigagno palustre in sen gli corra.

Terror delle Prouincie era Trebello,
Fiamma dell'Affa, e dell'Europa fpeme,
Doue percoffo ogni tremante oftello,
Scudo fà di sua fpada, e più non teme.
Non amico di Cristo, e non rubello
Germina in lui della pietade il seme,
Ma soffocato da zizzanie, i frutti
Fra l'ombre, e fra gli error giacean distrutti.

Siede Niccola in Vaticano, e visto
Idolatrar l'Orientale impero,
E dall' apostasia rispinto Cristo,
Chiamate l'ombre, e discacciato il vero;
Per fare alla pietà possente acquisto,
Verso la Bulgheria ferma il pensiero.
Sì Dio lo spira; e con paterni auuisi
Manda il sacro Ostiense al Rè de'Miss.

E già fopra il Danubio, oue Tratano
Sommeffe l'onda all'ammirabil ponte
L'orme trahea l'ambafciador Romano,
Che di porpora pia cinge la fronte.
Quando il comprefe, e di dolore infano
Pluto magghio fu'l torbido Acheronte,
Poi con le luci fpauentate, e fiffe
Tutto fdegno, e furor proruppe, e diffe.
Sem-

Sempre auanza colui, che me discaccia
Dal trono,ou'io sedetti Angel di luce,
E l'huomo, opra di fango,a saccia a saccia
Alla beata visson conduce,
Et hor se la,doue Aquilone aggiaccia
Alle tenebre mie frutti produce
Per se gli vuole, e che l'abisso resti,
Pouero a me d'habisator sussetti.

Pauimento fi vil dunque le stelle
Fanno al suo pie, che la sepolta arena
Egli inuidiando all'anime rubelle,
Cangi per lei la region serena?
Vorra forse, che il mondo, anco l'appelle
Con suon tremante effecutor di pena?
Béstrerà si gli occhi miei le porte
Ame de invertormenti, e della morte?

Chiama a se Dragomanno, e'i sier demone Affumicando le tartaree grotte, est La per la scolorata regione Col pestifero fiato accresce notte: Non l'Hidra, o la Chimera, o il Gerione Son più sieri di lui, l'anime inghiotte A cento, a cento, e le tranguggia, e rende Di siamme inuolte, e l'Acheronte accende.

Tofto che fù la fera voglia vdita
Parte il Demon da i fotterranei riui,
Efe ne và doue Pluton gli addita
Spiegandosil volo alla magion de viui:
L'aria, e la terra pallida, e imarrita
D'orror fi tinge, oue il fuo fofco arriui,
Fuggon gliaugelli, e caggiono le fronde
Al bofco, e'l pefee in mar trema, e s'afcôde.

#### 4 Bulgheria Convertita

Appariíce nell'Iftro vn'ifoletta
Hor verde,hor erma,hor dall'orrende piáte
Difcolorando il Ciel fiamme faetta,
Hor torna a ferenar l'afpro fembiante:
L'incolta arena hà per fua ftanza eletta
Adorato da'Mifi vn Negromante,
Ch'effi il credono vn Dio, giúge il Demone
Al fiero Mago, e l'ambafciata efpone.

Brunaffo (è tale il nome) a te mi manda
Il Ré de l'ombre, e'l mio venir dimostra
Tua postanza maggior, che veneranda
Pregata vien dalla tartarea chiostra: (da.
Quel, che troppo a nostr'onta il Ciel comde
E rintuzza quaggiù la parte nostra sopinge al Danubio i suoi ministri, e teuta,
Ch'ogni parte dei Mondo a lui consenta.

E così nulla rimarrà per noi,
S'ei tuttovuolane contradir fi puote,
Vinfer, nol'neghero gli Angeli fuoi,
Che ne fcacciar dalle ftellanti rote:
Mà che ? forfe l'ardir de propri Eroi
Cadde all'abifio? e fono al Mondo ignote
Le forze della morte ? e come vale
L'huomo a campar da lei s'egli è mortale?

Muouiti dunque, e d'Acheronte orrendo Sian l'infegne da te rotate, e sparte, Vbbidirà l'inferno, e tù vincendo, Seco n'andrai d'ogni trionso a parte, Da voi, risponde, ogni potenza io prendo, Che il Mondo ammira, e voi mostrate l'arte Da costringer Natura, e sarla serua A chi sol voi, non altro Nume offerua. Dáque io m'accingo, e quato oprar mai posta Forza d'incanti, esseciar prometto, E si vedrà dalla tartarea fossa. (getto Quanto può contra il Cielo, vn huom sogsolleuaro i Giganti Olimpo, & Ossa, Alle rouine dell'empireo tetto, Mà sosse men dell'orgoglioso stuolo Non-cozzego con la mia lingua io solo.'

E qui fi tace, e'l Messaggier di Pluto Torna volando alla Magione oscura, Col certo annuntio del promesso aiuto Dal reo perturbator della Natura: Sorge Brunasso al Ciel sereno, e muto Con ali infauste, e l'aria aperta, e pura Odia, e brama tempesta, e il mal talenta Non camissa d'intorno ombrajne vento.

Rugge trà (e, mà di lontano al fine Fumicar difeernendo ofturo nembo, E velar le pendici, e le colline Cò l'ombra in frôte, e le procelle in grébo, Dirizza il volo al gelido confine, E torce a voglia fua l'humido lembo, E non colà, doue l'inalza il Sole, Ma l'indirizza one adoprarlo ci vuole.

qual Paftor, che la tonduta lana in Habbia per imbiancar nel fiume immerfa, E poi fopra la riua herbofa, e piana Giaccia in fiocchi difciolti al sol conuerfa, Con l'auaro fuscello ogni lontana Falda egli aduna, onde l'hauea dispersa, E fretto in fascio il suo purgato vello Ne riporta la soma al proprio ostello.

## 6 Bulgheria Conuertita

Così l'Incantator, là doue ascende L'humido nembo a far velame al die Và raccogliendo le piouose bende Contra i vestigi delle genti pie: Poi qual Nibbio, che rapido discende All'esca giù dalle serene vie, Cala ad vn fiume, e si figura, e veste D'habito seminil con sorma agresse.

Spoglia dal mento le lanose piume
Che'l tenean rabbustato, irto, e consuso,
E'l volto imita, e il misero costume
Di stanca Donna in sul girar del fuso:
L'Anitre guarda, e declinando il lume
Hor le richiama, e le rimena al chiuso,
Dall'interposto, e rapido torrente,
Che nessun varco a i passaggier consente.

Doue l'onda fugace il paffo ferra,
E riman dalla piena il piè rifointo,
Giunge il Legato all'ihor, che sù la terra
Cade col giorno ogni colore effinto,
Ma fulla fponda il graue ciglio atterra,
Che non vè legno a tragittarlo accinto,
E de gli vmidi augei la vecchiarella,
Cuftode infinta,a lui così fauella.

Per arrivar fulla diuifa arena Animolo defir guado non tente,
Che poffon valicar gliaugelli a pena
Quando è crefciuto il torbido torrente
Ma ben fi puote ad opportuna cena
Ricouerar la pellegrina gente;
Hauui vn Caftel fulla finifira mano;
Che non lungi di quà fiede nel piano

Mà là, doue la strada in due si sende
Al sinistro sentier torcete il passo,
Che'l suo destro s'inselua, e si scoscende,
E vi trarrebbe a trarupar da vn sasso
E qui tace la Donna,e'l falso apprende
La schiera pia dal persido Brunasso,
Che la diuerte, e trà la fronda errante
Torce a gli Esperij l'ingannate piante.

effi studiano i passi, e loro a fronte Sorge la notte, e'l fuol si scolorisce, L'ombra s'allunga, e l'vno all'altro monte Da imo a sommo ottenebrando vnisce: Ma più che notte il torbido Acheronte Con le nubi, e co i tuoni il di finisce, Trema la terra, e'l verno orrido, e sosco Sotto il perduto Ciel stagella il bosco.

Sorge dal pigroe gelido elemento,
Che non dicerne più falfa, ne vera
Forma, lo fguardo a rimirar intento,
Con lo fcudo del vetro ogni lumiera
Contende in vano al rinforzar del vento
E in vano poi dalla percoffa cote
Le lopite fauille il ferro fcote.

Sorge dall'Austro l'agitata polue ,
Che di se graue ogni palpebra abbassa ,
E la vista, que il nembo si dissolue
Premese percuote, e riguardar non lassa;
Orbo de minor lumi il Ciel si volue ,
La Luna è sotto alla terrena massa ,
E si diritta al Sol, che solo a lui
Rende i suoi raggi, e non gli parte altrui.

Tue-

#### Bulgheria Conuertita

Tuoni, onde s'apre il Ciel, baleni, ond'arde Mostran trà gli alti horror, giorno di foco; E san, che trà le tenebre si guarde La morte, e'l precipitto in ciascun loco; Scoprono gli Elementi homai bugiarde L'antiche leggi, e serbanle si poco; Che l'uniuerso, e la Natura stessa Teme cader da i propri sigli oppressa.

Alla difeía dell'antiche braccia
D'vn alta quercia il mifero drappello
Corre tremando, e moribondo abbraccia
L'vn di lor l'altro al micidal flagello,
Dir non fi può, che la fmarrita faccia
Del pianto irrighi il tiepido rufcello,
Che della pioggia impetuosa l'onda
Con maggior fiumi i volti loro inonda

Della imarrita, e p illida famiglia Corre alla flerpe ogni defirier tremante, Natura il moue;e gli fa fprone, e briglia Al creduto rifugio il Ciel tonante; Quand'ecco orrenda folgore vermiglia Arfe la quercia,e fulmino le piante, Fumo la fronde,e in fette parti,e in otto Caddero i rami sparsi, e'l tronco rotto.

E così guafto, e diffipato il tetto,
Che foftener fin qui le vine traui,
Giunge ogni colpo, ch'e dal Giel diretto,
E tutti al pio drapello acerbi, e graui;
Sdruccioleuole il piè non è più retto
Soura il terreno, oue la pioggia il laui
Stretta in torrenti, che l'alpeftri cime
Traggon de'monti a l'atre valli, & ime.
Core

#### Libro Primo :

orron con l'acqua a difertare il suolo
Gli sterpise i sassi, e le diuelte piante;
L'Africo sossità, e nel disperso stuolo
Precipita la grandine tonante;
Trema la terra, inorridisce il Polo,
Stride il suror della procella errante;
Voce non-s'ode piùsche la consonde;
Sù le l'abbia tremanti il vento, e l'onde.

prile f cende di fella, e disc ftesso Più che del fido corridor si fida, È in piede, poi se li congiunge appresso, Con farne scudo que più l'Noro strida; Qual rimane abbattuto, e quale impresso Di graue loro, oue seposto annica, Qual per fulmine giace, e quale inghiotte L'omore, anelando, dell'horrenda notte,

el crudel estermino appresta l'alma L'Heroe del Tebro all'vitima partita, E folleuando l'vna, e l'altra palma A Dio ricorre, egli dimanda aita. Non per faluar questa terrena falma signor, (dic'egli) o prolongar la vita, Che sta quaggiù d'vn anno, o sta di cento A paragon del Ciel sono yn momento;

àben mi duol, che la Christiana impresa.
A sui dal Tebro n'inuiò Nicola,
Per la religione, e per la Chiesa
Fon dar sull'istro, e la verace scela,
Dal Rè di Bulgheria non anco intesa
Guasta vna notte, vna sol ombra inuola,
E tante gener simarranno, e tante
Dell'empia idolatria nel cuito errante

A s Ma

...

Mà se quanto si cela, e quanto appare, so Quanto si vede mai, quanto si pensa miro ad vn cenno tuo stato cangiare, El tuo volere ogni poter dispensa, Non lascia a me trà queste pene amare Dubio nessun tua proudenza immensa, Sarà ciò, che tù vuoi, pur come è stato Ciò, ch' hai voluto, e'l tuo volere è sara.

Tacque ció detto, e qual fulfurea polue?

Da fugace fauilla a pena tocca;

Quando il carcere ofcuro apre, e diffolue
Dall'accefa magion fulmini fcocca;

Tale il parlar, che fi raggira, e volue
Spinto dal core alla gelata bocca;

Quiui fcoppia, e ferifee, oue diretto
La Fede il moue, c'l fuo feruente affetto.

Era non lungi al Messaggier contesta
Fra due breui risalti vinil capanna,
Doue il cader d'unite paglie arresta
De'ginnchi il nodo alla rauuolta canna,
Discioglie il fianco il cauo monte in questo
A cui per entro ogni veder s'appanna
Anco sul mezzo giorno, bor metre annotta
Qual buio haura la sotterranea grottat

Nel tugurio propinquo il cafo porta
Del lacro Heroe, che va trentone, il piede, de la fenza compagno, e fenza (corta
Peruentuo o tracorfo effers' auede;
Entra ne l'antro, e giù per l'aria motta
Scende ficuro più, quanto procede,
Che non paffa laggiù nel cauo e embo
A percioterlo homai procella, o ne mote
E qui

equiui il Ciel che lo nafconde il ferba
Da l'ingiurie mortali a miglior forte,
E fpira in lui trà la miferia acerba
Gratia, che lo confermi, e'l riconforte;
L'alma non abbattuta, e non fuperba
Quiui attende egualmente, e vira, e morte,
E vuol, come Dio vuole, e morte, e vira,
Quafi dal motor fuo ftella rapita.

offo l'Angelo all'hor, che dal Natale
Gli fu compagno ad ogni paffo, e fcorta,
Come quel che battea propinque l'ale,
E i prieghi vditi, ela tempesta ha fcorta,
Verso la region settentrionale
Ratto, come il deso, che lo trasporta,
Vaffene la, doue sott'aspro Ciclo
Borca sedea trà le pruine, e'l gelo,

vna gelida rupe il voto fianco, Gon l'ali tele, il freddo vento alberga, E i vanai di color celefte, e bianco Gelando indura in full'afciutte terga. Fofa il pie deftro, e tien fofpefo il manco, Wmor non v'è, che il cauo nido afperga, Arida è la cauerna, arido il fuolo, un E dell'aride penne, arido il volo.

Angelo a lui . Deh purgator fereno,
De maligni vapor falubre fiato,
Antidoto vital d'ogni veleno,
Ond'è il Cielo, e la Terra, e il Mar purgato;
Che la falute, e l'allegrezza in feno
Porti, e'l vigore, e'l alimento a lato,
Che faitù qui fi neghittofo, e lento,
Quafi pofto in obiio d'effer più vento?

v o

#### 12 : Bulgheria Gonuertita

Armato di baleni, e di tempeste l'Tumido, ad onta tua, l'ondoso Noto Tutta per se la region celeste.

Prende, e corre per suo l'albergo voto:
Anzi ad onta di Dio stragi suneste Spargendo, affiigge vn suo drappel deuoto.
Corri dunque al soccorso, esci del sasso.
Che il Ciel t'aspetta, so ti disciolgo, il passo.

E l'varco aperto, e l'freddo nodo sciolto,
Che nella rupe sua Rouaio affrena,
Batte ei le penne, e con enfiato volto
Spira dal presso labro auraserena.
E giunto, oue il Nemico horrido, e folto
Il deuoto drappello a stratio mena, (sta
Freme stridendo, e in quella parte, e in queGrida, e respinge la crudel tempesta.

Via nubi, vmido fumo, ingrata prole
Della terra, e del mar, che folleuate
Da la benignità del chiaro fole
A lui medefmo il fuo folendor velate.
Itene audaci, e che fortir vi fuole
Del far fiepe di voj, d'horrore armate?
Non è pur ver, che il fiato mio vi firacci
In mille brani, e fuor del Ciel vi fcacci?

Dunque non basta a ristorar la notte
Con le rugiade sue l'arido suolo.
Che venite ancor voi spinte, e condotte
Dall empio Noto a sparger ombra,e duolot
Tornate a inumidir l'oscure grotte
Col Duce vostro al leprellito Polo.
O pugni meco, e s'auuedra se meno
Vaglian le nebbie sue del mio sereno.

Ma

Mà non ardisce il timido, e già cede
L'aer framesta, e la vittoria, e'l campo,
Via verso Libia accelerando il piede,
Sproni se stessione a procurar suo scampo:
E così rampognando i nembi siede,
Sparge, e dissolue ogni interposto inciapo,
Onde s'apron le nubi, e l'auree stelle
Tornano a sfauillar lucenti, e belle.

E per le strade lucide, e serene,
Che l'Aquilon vittorios sgombra,
Passeggia l'aura, e dalle piagge Armene
Moue a frager lamette, e strugger l'ombra;
Dietro a gli homeri suoi l'Aurora viene,
Che di porpore ettene il Gange ingobra,
L'aurora all'Alba, ad amendue succede
Il destato Sol, che al mondo riede.

E falutando lo fpuntar dell'Oro
Sù le cime de ramia Dio ne rende
Semplici gratie ogni augellin canoro,
Riuolto al lume onde ogni vita pende:
Mà cestato il fossiar d'Austro, e di Coro,
L'Ausonio stuolo a riunirs intende:
Quate scende, qual poggia, e qual riuolta
Suo pie smarrito one chiamarsi ascolta.

E come infermo, a cui natura & arte
Dieron foccorfo alla virtu smarrita,
Poichè l'incendio dalle vene parte,
Dou'era corso a consumar la vita,
Tornan le facultà diffuse, e sparte
Nella lor sede all'intermessa aita.
Torna al fianco il riposo, e i sensi mosce,
Quanto sperato men, tanto più dolce.
Go-

#### 14 Bulgheria Conuertita

Così nell'Apostolico drappello
Lo smarrito vigor si riconsorta,
Tendon l'humide spoglie al Sol nouello,
Color riprende ogni sembianza smorta:
L'esca rauniua in questo petto, e in quello
La vita essangue, e la speranza morta,
E'l notturno squallor del pelo insuro
Scote, annitrendo, ogni destrier pasciuto.

Trà i maggiori di grado, e quei che vanno Scorgendo l'orme a i lor feruigi intenti, Partir cento dal Tebro, e nell'affanno Dell'empia notte, ne periron venti; Il rimanente dal lofferto danno Riconfolan gli fpiriti languenti. Seffanta omai fen ricongiunti, il refto Si và cereando in que dirupo, e in questo.

Mà più d'ogni altro è defiato, e pianto Il Duce lor, che al chiaro Cicl fi fura Nel voto albergo, e folitario, e fanto Volge a Dio con la fpeme ogn'altra cura; Per lui Lanfranco riunifee intanto La gente fparfa dalla notte ofcura, Dal fourano Pontefice Lanfranco Del Legato partì congiunto al fianco per la congiunto a

Saggio non men che pio, l'alme Pifane Ammaestra costui . Roma l'appella Dall'Arno, ed altri a custodir rimane La Metropoli antica, e le Castella . Va l'Antistite pio l'orme Christiane Chiamando a se da questa parte, e quella, E pronta al cenno suo chiama, e rimbóba Il noto suon de la Romana tromba . Ouand' ecco vicir d'vna vallea racchiusa Dificiolti bracchi, esploratore stuolo, Ch'oue mandra, ò pastor errar non vía D'incostanti vessigi empiono il sinolo, E discorrendo, oue la preda è chiusa, Leuar la sanno, e conidarsi at volo, Segue la torma vno strozzier, che regge Il Falcon suo comoderata legge.

Sorgea per lo medefimo fentiero
Trà l'herbe verdi, e comparia full'erto
Di porpora veftito vn Caualiero,
Cui fiplende in volto orreuolezza, e merto;
E parea, così bianco eta il defiriero
Di neue immacolata andar coperto,
Il Prelato all'in giù per la collina
Difcende, e giunto al Caualier s'inchina.

Quei l'addimanda. Haurefti voi paffando Scoperto, ò Lepre, ò Cauriolo, ò Ceruot Che fino al Ceruo il mio Falcon volando, O'l rende morto alla mia fpada, ò feruo; Et ei, nulla vidd'io fcorrer errando, Che foi me fteffo, e i miei dolori offeruo. Mà voi chifiete, a cui d'humane membra Vefitto altro finiil non mi rimembra:

Risponde. O Pellegrino han per costume Cacciando i Mis effercitar le selue, E con l'hamo, o la rete il lago, o il fiume Impoueris delle squammos belue, E così suor dell'otiose piume E lor honor, che il saticar gl'inselue, E mon fossir, ch'esseminata cura Gli sepelisca in cittadine mura.

#### 16 Bulgberia Connertita

Mà da qual arco il tormentofo firale a di al Vi s'auuentò, che vi trapaffa il fianco ? Fin che dura la vita, al proprio male a Non dec ceder la palma animo franco: Vario è il corfo quaggiù d'ogni mortale a E trà! nero de mala è poco il biancopo Mà (copritemi voi ciò che v'aggreus a de Piaga fue lata il fuo dolor folleus anima.

Allhor Lanfranco. A dimostrar le strade, Che i viandanti ler traggono a Cielo solico a Vinuo la d'onde cade. Como Nicola n'inuo la d'onde cade. Como Nel Mare il Tebro ad honorar Trebelo, L'Oftiense et mandò, che la pietade de Hauea per meta, e l'innocenta, e l'agelo, Ei primo era all'impresa, è io secondo de Asse virtu, che non han pari al Mondo de Como de

Mà non è più s bene sperar potrebbe de l'internation de la lui vita, e faiute se response S'ei respirafie, e ringrafatiar dourebbe de l'internation de l'intern

Viue, o ch'io fpero, il vostro Duce, e resa la la L'aima ei non haue al Creator del tutto, E potrà della Tede, e della Chiesa Mieter ancor fopra il Danubio il frutto; Mà perchè malageuole è l'impresa; Giouar potrà, ch'ei ne rimanga instrutto, Et io dirò ciò, che ridirdourete Voi poscia a lui, che ritrouato haurete.

qui di fella il Caualier difcende, È confegna al valletto il freno d'oro; E col Prelato il verde colle afcende, Doue l'orme dirette in prima foro, E vuol, che non vdito effer intende, Che il pàfio affreni il pellegrino Coro; Da poi comincia. Alti contrafti io miro; Onde meco nel cor penfo, e fospiro.

Son, come voi, di vostra se seguace, Mà solitario, e sequestrato aguello A me trà i lupi d'habitar non piace, E ne porto incorrotto il bianco vello; Doue non turba la remota pace O fame d'Oro, o militar siagello; Viuo a me stesso, e la mia vita inuolo Dalle malitie del vulgare stuolo,

Tanto di mia persona vdir vi basti;
Onde con minor dubbio il cor mi credas
Ma volghiam le parole a quei contrasti;
Cui giouera, che il preueder proueda;
I Bulgheri intelletti offesi, e guasti
Son dal Demonio all'ignoranza in preda,
E credon ciechi all'apparente inganno.
Che gli spauenta, e di fallir non sanno.

Ma se fia mosso a lacerar le carte,
Doue rant'anni è scolorato il vero,
Bensi dilegueranno Apollo, e Marte,
Entràndo in vece lor Giouanni, e Piero.
La tem pesta notturna è magic'arte,
Fatto su dall'Inferno il Ciel si nero,
E la Donna insedel, che vi sospinse
Fù iniquo incantator, che tal fi finse
Brus

#### 18 Bulgheria Conuertita

Brunasso ha nome, e'l seduttor temendo, Che l'Inferno per voi fugga sbandito, Strinie i nembi notturni al tempo orredo, E fia con Fotio a rigettarui vnito. Fotio di cui non vide il più tremendo L'Asia, o l'Europa, e l'yno, e l'altro lito. Se la frode, e'l valor son giunti infieme, Chi non cede a tal nodo, e chi non teme?

Sembra nelle sue man penna la spada, E spada nel ferir sembra la penna, E guai doue l'inchiostro a ringer vada, O doue il ferro insanguinarsi accenna. Presso all'Imperador gli apri la strada L'Oro, ch'a ciascun varco il salto impenna, Nobile nacque, e l'alma fua declina A peggior macchie in porpora più fina

L'acuto ingegno in sù le dotte carte Arrotto si, ch'ei guadagno Michele . El'imperio con effo, e i modi,e l'arte, Furon lufinghe, e ragionar di mele. Percote Ignatio, e lo diuide, e parte Troppo deuoto seruidor fedele . E'l perseguita a morte, e chi dipende Dal Patriarca in vn preme, & offende.

Di costume diverso è il Rè Trebelo, Forte si, ma non empio, e s'ei non crede. Non però sprezza la ragione, ò'l Cielo, Ode i configli, anzi tal'hor gli chiede . Conosce ei ben, che tenebroso è il velo Dell'indistinta sua fallace fede. E l'Ostiense hauer potrà l'honore Di scacciar l'ombre, e illuminargli il core . Mail

Ma'l douete auuertir, come riesca
D'ogni rigido freno impatiente
Popolo che guerreggia, e gli rincresca
Sott'aspro giogo humiliar la mente;
Pero conuien, che verso lui si mesca
Sempre la lode al supplicar clemente,
E si consonda con soaue stile
Tenero osseguio, e compiacenza vmile,

A poco ,a poco adoperar conuiene, Non la bipenne a i duri tronchiintorno; Ma la fega fottil, che parte, e viene Con lento morio a fender l'Elce,e l'Orno a Anzi lambe, e non morde, e fi foftiene, E quando parte, e quando fa ritorno, Ch'ou'ella fia troppo altamente imprefa Nell'angusto sentier strange se stessa.

Hà due figli Trebelo: Animo altero; h Spirito infuperabile, e sdegnoso Dimostra il primo, auidità d'impero; Incostante è di sè, d'alma ritroso; Intrepido è di cor, ma non si fiero L'altro, e tanto al suo Padre ossequioso; Che nulla più, ne meno hà dell'aspetto Belli i costumi, e le virtù nel petto.

Voi gradite il fecondo, e'l primo errante stimar deuraffi, e lubrico di fede;
Ma perche homai con le forgenti piante Ci fiam condotti, one lontan fi vede, Mirate la, rallontanando auante
L'acuta vista, e fi rattenga il piede;
Eccom l'onda, che si larga appare
Non hauer lito, e rassomiglia va mare.
Questo

#### 20 Bulgheria Conuertita

Quello è il Danubio, e dissegnando sprezza, Del giogo di Trajano impatiente, Gli archi superbi, e la pietrosa altezza. Rapida porta al Mar l'onda corrente, Mà nó che il guardo alla sua vasta ampiez-Piccola resta a imaginar la mente; (23, Bagna varie Prouincie, e si disende Col gielo, oue il suo corso il verno offède.

Fuor che il Nilö non ha si larga vena de la terra altroue, e confessara siut de Empie l'Eussia di cost vasta piena, de Che più di mezzo a raddolorilo arriut : Porta l'armate în sù l'ondosa schiena d'Allor di Daci; hor di Frightora d'Argiui, Muoue proprie tempeste, ilole in seno. Chiude, ch'han di cittastill gremborpieno.

Di la dal Ponte, che Traiano ereffe de la communication de l'arte ) il Re Trebelo de Le Bulghere falangi orrende, e fpefe de Gouerna, e indura a foffiri caldo, e gelo. Le naui fue per lo Danubio anch'este Fanno al gelido humor di vele v velo, serrano il fiume alla finitra sponda, E congiungon per lui la terra, e l'onda;

Che non può, che non val, che non ardifce
L'armata fua, doue il valor non langue;
E la feorge, e l'inframma, e l'agguerifce
Duce si fier trà le rouine, e'l langue à la
La Scithia, e l'Vrgheria ne sbigottifce,
Portane la Moldauia il volto effangue,
Serue la Seruia, e cede a mano, a mano à
Al Bulghero i confini il Tranfiluand de la

e riuscirà, com'io consido,
fanto valor propugnator di Cristo,
Il perder voi l'Imperadore infido
Fià leggier detrimento, esaldo acquisto.
Hor si volga il camino al Misso lido,
Passato è il temporal seroce, e tristo,
E l'Ostiense, a trapiantar la Chiesa
Seguiti la magnanima sua impresa...

he se non meno il cor di quel che suole
De suturi accidenti il ver predice,
In lui, mossi da Dio sensi, e parole
Tratran l'opra pietosa al sin relice,
Mà il petto di costanza armar si vuole,
Che i dolci frutti amara han la radice,
E caro è il porto alle squarciate vele,
Quanto piusucontrario il Mar crudele.

ui tacque il Caualiere, in cui fiffato L'Heroè Pifano a ben mirarli il vifo, Che di gratia celefte illuminato Angelo gli parea del Paradifo in Signor, dimanda, ad ammonir Donato Se ne vien porto il defiato aunifo, E voi chi fietet ond'aunettirlo io possa Da qual virtù tanta pieta fia mossa.

Forfe deggio adorarui? ah non celate,
Per Dio vel chieggio, ame la Patria,e'l noVeggio fpléder ben'io diunitate, (me,
E lampeggiar cra le dotate chiome co
Le bellezze fuperne in voi celate, (me)
Tanto non fon dalle caduche fome, (me)
Vn non so che d'habitator de Cieli.

AND HOMA

Quand'ecco fuor dell'intricato calle Efce il Prelato,e fi difcopre al Ciclo, E fembra vícir di tenebrofa valle Pantera fuor con l'ammirabil pelo: La fronte augusta, el'honorate spalle, Che il vanto hauran di folleuar l'rebelo, Mostra improuise, e con gli vsati accenti Moue a riconsolar l'affitte genti,

Ecco quel che fi piange, indarno arruota
Contra i ferui di Dio l'Inferno l'armi,
Fede, quando fia viua, è fempre immota,
Ne, può temer, chi d'innocenza s'armi.
Tuoni pur l'aer tinto, e'l Ciel fi fcuota,
Aprano i Monti i difcofcefi marmi,
Ch'oue l'aria, oue il Mar più bolla, e ftrida,
Impauido è colui, che in Dio fi fida.

E la destra a Lanfranco, e l'altra porge (cui Al pio Gherardo, e al buon Massycci, in Si raro ingegno, e tal bontà fi scorge, Che degno il sa d'ogni riguardo altrui; Mira le circostanze, e ben s'accorge Cleanto, il lagrimato esser costui, Che inuia Nicola, e gli opportuni auuisi Ne manda oltre il Danubio al Rè de Miss.

E riferisce la spedita Prora,
Che di candido bisso Eròe coperto
Moue dal Tebro a i Regni dell'Aurora,
Pietà dimostra, e dignitade, e merto.
D'ottanta serui il suo viaggio honora,
Spiega la Croce,ha per la via sosserio,
Non per tanto dimesso, e non audace,
S'appresenta benigno, e chiede pace.
B Asi

#### 26 Bulgheria Conuertita

A si fatta nouella il Re penfoso
Rimane alquanto, e trà fe dice, vn Dio
Grande, e per sua bontà, di me pietoso,
Manda amico messaggio al Regno mio ?
Gradire il voglio, e già di lui bramoso,
Che conre vuole il Ciel nasce il desso,
Manda a ineotrarlo, e con la biaca insegna
Prometter pace, ed aspettat, ch'ei vegna.

Dà cepto naui, onde la manca sponda Guarda al Danubio, ei ne discioglie venti, E l'addirizza al Messaggier per l'onda, Atte co i remia contrastar co i venti, Di fresca giouentu serena, e bionda Fiammeggian l'armi candide, e lucenti, Corre l'armata, e co i ferrati rostri Squarcia all'opposto rio gli humidi chiostri.

Portan sull'acque i curui pini il pondo
Del viuo serro delle genti armate,
E seppeliscon le carine al sondo,
Dal vomer delle prue le spume arate;
Corron con vento placido, e secondo
Lungi dall'altre antenne abbandonate
Due mila Caualier, di serro cinti
A superar qualunque impresa accinti.

Grauar le folte, e , raccrespate chiome D'elmi di bronzo, e le finistre braccia Reggono a i petti lor ficure some D'osso, o d'acciar, ch'ogni ferir discaccia : Graui mazze han le destre, onde son dome Le squadre, e san di lor quel che si faccia Rapida mola, che dall'acqua, o'l vento Spinta, si gira a lacerar frumento Altri in vece di mazza al fianco porta Scimitarra all'incudi Aleffandrine Battuta, e temperata, acura, e torta Del Sorian Damafco alle fucine, Dal Prence Alberto è fiimolata, e fcorta La fquadra in ver l'oppofito confine, Figlio è del Re Trebelo, Alberto il biondo, Di virtù primo, e di natal fecondo.

Secondo è di natal, mà di bellezza,

Et al germano, & a ciafcun primiero:
Stupi Natura a formar opre auuezza
Conformi a questo torbido emispero,
E corfe auanti alla diuina altezza,
Giustificando a sua difesa il vero,
Ch'ella haueua il figliuol del Rè Trebelo
Composto in terta, e non rapito al Cielo.

Sorrife Dio del fuo timore, e pago
Mostro, che gli piacea, che susse il Mondo
Da prole si gentil satto più vago,
El guardo fauoreuole, e secondo.
Il Giouanetto sul sugace lago
Regge, e gonerna di sue naui il pondo:
Placido è il siume, e nell'antenne alate
Spirar Zesiri licui aure gelate.



#### LIBRO II.

### 200

#### ARGOMENTO.

Giunto Alberto al Legato, il Negromante Spinge a lor danno con possensi note Per lo Danubio l'incantate Piante, Nè premie, ò prego rassenar le puote. Spiegast la cagion del culto egrante, Frange il segno diuin le larue ignote. Pervien Trebelo, e gli ammirati doni Si compartono a i Bulgheri Campioni.

On le Bulghere naui intanto fende
L'onda tranquilla il giouanetto Alberto,
Vago di giunger tofto, oue l'attende
L'Eroe, di facra porpora coperto:
E già ful lito il bel garzone ascende,
Come stella serena in Cielo aperto,
Che sopra l'Ocean si leui, e pare
Rider trà sè, che la vagheggi il mare.

Il Prencipe de'Missi in sù la riua
Del vasto rio, che il proprio Regno serra,
Sereno in volro, all'Ostiense arriua,
E'l sacro aspetto a venerar s'atterra;
Poi gli ragiona: O creatura diua
Venuto a noi da si lontana terra,
Da me raccolto, al genitor gradito
Giungete, io vi trarro sull'altro lito.

Fi-

Figlio fon di Trebelo, a cui foggetta S'arma la Bulgheria full'altra foonda Fi prefentito il venir voftro alpetta, E mi vi manda a tragittar full'onda, Fia l'hofoltalità ficura, e fchietta, Non l'afpettate hor là ricca: e teconda, Ch'alla capagna, e done Marte è in pregio, Splende frugalità fopra ogni fregio.

La contesa di Fotio, in ferro ha volto
Ogni metallo, e' surbondo Marte
Ama più di mostrarsi orrido, e incolto,
Ch'adorno, e molle, e nè rifiuta ogni arte
Alla man del guerriero, e non al volto,
Cinto di chiome inanellate, e sparte
Trà noi si guarda, & alla man, ch' escluda
Morbida spoglia, e stringa il ferro ignuda.

Ben se vorrete poi, lasciando il campo Sosia far lieta, o rallegrare Odisso, Splender vedrete, e siammeggiare il lampe Ricco dell'oro, in sul candor del bisso, E far gemme Eritree superbo inciampo Alla veduta, oue il ricamo è sisso. Lontani si, mà non però diussi, Son dall'yrbanità, Bulgheri, e Miss.

E così detto il biondo Alberto tace Co i vaghi lumi al Mesiaggiero intenti, E con atto fincero, e men fallace, Del vario suon de suggitui accenti, Porge al Legato sicurtà di pace, Et ei getta alla speme i sondamenti Di conquistare a Dio la Misia, e degno Render di lui si poderoso Regno.

B 3 Eri-

#### 30 Bulgheria Convertita

E rifponde appagato: O giouanetto Reale, a cui beaigno il Ciel riluce, E trafparifce dal fereno a fpetto Cnos i largo fplendor, fua pura luce. Non vaghezza mortal dal patrio tetto Per si longo fentiero a voi m'adduce, N e m'increfce l'albergo, ou'io fon nato, Mà da lui vengo, oue m'e fcorta il Fato.

Questa è l'eterna volontà, da cui Quaggiù si regge ogni accidente humano; Dio su'l motore, e m'iuui o per lui Verso il Danubio il gran Pastor Sourano; Perchè l'Imperador de gli error sui Ripreso hauendo, e richiamato in vano, Senza successione, e senza herede, Non resti quà l'abbandonata Fede.

Alberto in lui con più fermata vista
Raccoglie i detti, e la canitie ammira,
E gli par di veder, che luce mista
D alta Diuinità parlando ei spira,
Luce, e Diuinità, cui non resista
Voler contrario, oue suo moto ei gira,
E già col cot, se col ginocchio ancora
Non cade a lui, sua dignitade honora.

Mà il facro Eroe, che di desir si strugge D'aunicinarsi al Rè, chiede ad Alberto; Deh che più si dimora è il tempo sugge; E d'ogni speme è l'aunenire incerro; Non è torbido il Rio, l'aere non rugge, Puro da ciascun lato è l' Cielo aperto, Sciogliete il fune, e s' l' Cielo aperto, Mirare il genitor, mirato il figlio. Il gionanetto a compiacer fi volta
Le fue dimande, e già col curuo dente
L'ancora forge, e gia la vela fciolta
Spiega il candido feno all'aura algente e
Quando dall'ombra della felua folta
Fisso le luci il fier Brunaffo intente
Nell'armata, che parte, e con la voglia,
Pria che parlando; il fuo rancor gorgoglia.

Poi dice: hor venga pur, passi pur l'acque Nostre costui, che vuol portar la legge D'uno Dio, che mortale in terra nacque, E trarre al culto suo straniere gregge: O come ben la Bulgheria: gli piacque, Terre,e Prouincie, a suo talento elegge, Quasi il Mondo sia suo,ne l'ampia mole, Habbia se non per lui stella, ne sole.

E così detto, in difegnato giro,
Tra caratteri ignoti, a piede ignudo
L'arene ei batte, e come fuol deliro
Giida con torte luci, orrendo, e crudo.
E grida si, che l'empie note vdiro,
E comparuer i Erinni al fiero ludo,
Crinite d'angui, e con le fmorte faci,
Lagrimeuoli, e trifte ombre penaci.

Versa per lui l'affamicata Dite
L'ira, e'l venen dalla tartarea notte,
Corron pallide al Sole ombre infinite
Stridendo fuor delle solfuree grotte;
Et egli allhor, con le minaccie a rdite
Le costringe negli alberi, introdotte
Dal fiero incanto, e d'vna verde pianta,
Subitamente ogni demon s'ammanta...

4 E

- Et ecco, ecco ondeggiar mobili i rami,
  Moffi dall'agitar del moto interno,
  E gli alberi fciogliendo i lor legami
  Moftran ne'tronchi fuoi chiufo l'inferno:
  Scopre Brunaffo all'hor,com'egli brami
  Far de'legni Treballi afpro gouerno,
  E che fia'l bofco all'ira fua ministro;
  E deuoto timor n'apprenda l'istro.
- E qui fuona la verga, e già vestiti Gli spirti rei della propinqua fronda, Muouono al cenno suo suelti, & vniti, Attonita a mirar s'arresta'l'onda. Corrono, abbandonando i propri liti Gli alberi sciolti dall'vsata sponda, Doue s'appoggia ad vn sublime sasso, Le stragi loro a rimirar Brunasso.
- E come orrendo turbine fi muoue
  Giù per le piagge, e la pianura affale,
  Tal corre il bofco, a riuerfar la doue
  Gli accenna il Mago, il fuo furor mortale.
  Quando i Giganti disfidaron Gioue,
  Agguzzando l'ardir tumido, e frale,
  Parue vn'albero armato ogni Gigante,
  Qui tanti Briarei paion le piante.
- E falifcon superbe a tanta altezza,
  Che studioso a superar la vetta,
  Qualunque arco indian prima si spezza,
  Che tanto arriui a solleuar saetta,
  E così vasta è la frondosa ampiezza,
  Che sembra aprir trà i nembi va sisoletta,
  Al cui ristoro, insu gli estiui ardori,
  Postan ricouerar ninse, e pastori.

ı ma-

I marinar, che l'intermesso oltraggio Veggion rinouellar dopò tant'anni, Più non osan esporre il lor viaggio Al minacciar degl'imminenti danni; Discolorar di sua bellezza il raggio, Si vede Alberto, e intorbidar d'assanni; E manda Ottauio a ritener la selua, Che l'antenne percuote, e'l fiume inselua,

Frangère i fassi ancor, non che le Piante Col dolce suon delle soaui note, E trar per l'onde il Mauritano Atlante Fauellando, e pregando Ottauio puote; Alberto il manda intercessore auante, Ond'ei col battel suo l'Istro percuote, Ma pria l'empie d'argeto, e spera in questo, Se inutil sia dell'ambasciata il resto.

Benchè fia di Diamante il varco cede Qualunque porta, e i lor ferrami fono Rotti dall'appoggiar della mercede. Cade ogni torre, oue percuote il dono; Mà la prora d'Ottauio in van precede Le dubbie naui a dimandar perdono, Che la felua crudel, quantunque auara Dal fiero mastro ad esser forda impara,

Done la chioma dell'irfuto bosco. Nasconde il Ciel discolorata, e spessa, El siume adombra il declinar del sosco, Dubbio, e tremante il nauicel s'appressa, Cui non odon le Piante, e dal lortosco Non è pietade al precursor concessa, Mà l'orribile selua in lui discende Con gli empi rami, e'l suo nauilio ossende.

s Anzi

Anzi l'assorbe, ogni pregar si sperne,
Piombail cader delle ramose braccia,
E con le parti mobili, superne,
Percuote l'listro, e'l nauicello abbraccia;
Poi con rilassi, e con riprese alterne,
Hor l'alza in aria, hor sotto l'onde il caccia,
Hor l'antenna sirà i nuuoli sostiene,
Hor la sommerge a strascinar l'arene.

E'l mifero Orator, che mal fù fpinto Verfo la felua a dimandar mercede, Carco di fpume, e di pallor dipinto, Anhelando, alla riua, a nuoto riede. Mà dell'orrido abiffo il bofco tinto Più veloce di lui giunger fi vede, Che dal fuoco infernal, ch'ei porta in feno Vince, fpronato, il tuon, vince il baleno.

Irrefoluto all'hor frena l'armata
Il biondo Alberto, e non sa ben, s'ei deggia
Sbarcar la gente, e ricourar faluata,
Onde afforbito il popol fuo non veggia;
E mentre egli col ciglio immobil guata
Nel fero (tratio, e'l dubbio cor vaneggia,
Ecco il bosco s'appreffa, e'i disperde
Propinquo il bruno, e fi rauniua il verde.

All'hor Donato afficurando Alberto,
Se li auuicina, e fauello: Signore
Ben diabolico iriganno io veggio aperto,
Vano prefigio, e fimulato orrore,
Lafciate a me d'ogni fpauento incerto
Qualunque dubbio, io fgombrero l'errore,
Sia fopra il capo mio l'offefa, o'l danno,
Che da tai mostri i tuoi guerrieri haurano
Teme

me dall'vna banda il giouanetto Il tracollar dell'adirata fronde, Dall'altra il muoue il riuerito aspetto, Doue suo lume il Rè del Cielo infonde. Sì ch'ei vacilla, e con dubbiofo affetto, Non afferma, non niega, e non risponde, O pure è Dio, che il-persuade intanto, Per diftinguer le frodi, e scior l'incanto.

all'aspetto sicuro, e dalle note, Piene d'indubitabil confidenza, Paffano semi di speranze ignote Ne' petti, e fi dilegua ogni temenza . Volge il Legato alle superne rote Le ciglia, e prega l'immortal clemenza Con questi accenti, e le parole sono Strali infocati, e foprahumano il fuono.

Padre del Ciel, se'l tuo Vicario in Terra Per te mi manda a propagar tua Fede, Dammi all'entrar della dubbiofa terra Squarciare il velo, a chi l'error non vede: Tu le tenebre folte apri,e differra, Nostro merito no, ma tua mercede, Mostra ciò, che può far chì in te fi fida, E chi r'odia Signor, non ti derida.

Chi ti fi ribello, tuo regno eterno Soffrir non puote, e calcitrar s'ingegna, Ma non tocca all'iniquo il tuo gouerno, Sei tù quel, che sourasta, e quel che regna : Tremi, & impari ad vbbidir l'inferno L'inuitta tua, vittorio la infegna, E riconosca, all'ombre sue rispinto. Che il vincitor fei tu, l'iniquo è'l vinto. E qui

E qui si tace, e come lascia il lido,
Oue afferrata abbeuerar si suole
Pura Colomba, e se ne torna al nido,
A custodir la sua diletta prole,
Volano in Ciel del suo ministro sido
Le volanti preghiere al sommo Sole,
E gradite lassu, s'apre vn baleno
D'allegra siamma; in mezzo al Ciel serao.

Prende dal fauoreuole portento
Maggior fidanza il Meffaggier Romano;
Alza la Croce di facrato argento,
Arme di Dio, con la fua deftra mano,
E raggi folgorando, a cento, a cento,
Contra il bosco arrivato a mano, a mano,
Sonò queste parole, anzi disciosse
Tuoni, che il Rè del Ciel prestar gli vosse.

Fuggite, auuerse a Dio maligne parti
Dal segno, che le tenebre spanenta,
Fuggitene demoni erranti, e sparti,
E chi non teme il Ciel, vindice il senta:
Fuggitene menzogne, e di vostre arti
Caggia ogni froda, ogni apparenza spenta,
Via diaboliche larue; e l'alte note
Reiterando, il santo segno scuote.

Et ecco a guisa di matura messe, Cui la falce mordente il piè recide, Caggion le Piante minacciose, e spesse, E'l vento sparge l'apparenze inside: E senza rimaner vestigio d'esse, Fuggesi il nembo, e si dilunga, e stride; Nou risorge omai più ramo, nè fronda, Libero il passo, e disgombrata è l'onda.

1104 0

Cor-

Corron per mezzo all'vsûrpato fiume Lacerati virgulti, e rami oppressi Dall'arene, dall'acque, e dall e spuinc, Strage schernita, e non son più gli steffi, Non han più nuoto, e più nessun presume Leuar germoglio, e nell'arene impressi Mostran come può nulla, e nulla vale. Sotto il braccio diuin forza infernale.

Di sù la riua, onde riguarda affifo, Cader veggendo ogni fronzuto stelo Batte il Mago le palme, e graffia il viso, E con empio furor bestemmia il Cielo: Indi l'argine suo guasto, e diniso Racchiude intorno, e ricongiunge il velo Pur con incanto, onde fra l'ombre folte Giaccian sue sceleraggini fepolte.

Mà rende gratie il pio Legato a Dio Le braccia apredo, e le ginocchia inchina, E il giouane real teme più riò Il nume alla Bulgarica rouina, Esbigottisce attrauersare il rio, Pauentando arrifchiar vela, o carina, Se prima il fatto il genitor non ode, Ch'attende lui sulle contrarie prode.

Spinge vna faettia per la riuiera, Ch'hà si spedito il remigar dell'ale, & Che più lento ne và da mano arciera, Per lubrico seren scoccato strale . Non crede Alberto effer bugia, mà vera L'apparenza del bosco, opraimmortale Del Misio nume, e puro affetto, e santo Di fua Dininità, stima l'incanto. 245

Di che s'accorge il Messaggiero, e mostra, che son vane sembianae, e cieco errore, Fumo, che spira la Tartarea chiosta; E la semplice turba emple d'orrore: Che non può sabricar la terra nostra. Nume, nè Dei doue ogni vita muore; E come è solo vn 801, donde procede la La luce, è solo vn Dio, sola vna Fede.

E per distenebrar, con più verace Proua, la mente del garzon Reale, Come, dice, esser può, se non mendace, Nuona forma d'orror, larna infernale? No, rispondeli Alberto, ancor non tace La fama antica altro portento equale, Altri il raccontesa, se non richiede La mia tenera erà sicura Fede.

E chiamò Gabriel, di cui più raro Cigno, non canto mai fublimi note, di E l'Oftienfe al graue fuono, e chiaro Afcoltando fisso le ciglia immote: Col foaue accordò l'accento amaro La man, che gli contempra, e gli percote, E l'aurgo plettro, onde fuo canto clice Sauqua illustra, hor qui prorompe, e dice.

All'hor che glorioso in ogni parte Corse, e vinse correndo Ercole il Mondo, lla il seguia, ch'ogni suo studio, & arte Vni Natura a sabbricar giocondo: Erran le chiome inanellate, e sparte, Di consuso color trà scuro e biondo, El'ombra, e lo splendor misti trà loro Fan più bello apparir l'ebano, e l'oro.

Piac.

Fiacque in Endimion negro il capello ,
Piacque l'ambra in Adon; mà parue il bruno
Inuidiar l'oro,e bramar quefto,e quello
L'altrui vaghezza, onde riman digiuno;
Mà in Ila accolto,e l'vno,e l'altro bello,
Non gliene refta a defiar neffuno:
Piega Amore il bel crine,e i nodi teffe,
Filan gli ftami fuoi le Gratie fteffe.

Come vedi tal'hor composto in breue Fascetto il gelsomin presso alla rosa, Nel bel viso gentil porpora, e neue Fancontro a gli aspri cor lega amorosa: Trale perle, e i rubini vn'aura lieue Spira soauemente, e mai non posa, Puro latte e'l bel collo, e son lucenti Stelle sulminatrici, i lumi ardenti.

E'qual ceruetto, che dal latte appena Tenero fi (compagna, e partir vede La madre a paícolar, preme l'arena, A feguir lei, con mal ficuro piede; Tal con incerti paíli Ercole mena Lungi il fanciul dalla paterna fede; Hor full'omero il porta, hor foura il into Lo posa, e gli consente il minor diso.

Varca Alcide il Danubio, vrta la naue, Che fpoglio l'Afia del gran vello d'oro, La fpinge ad Argo, e'l verde remo, e graue Ruppe, al fender con effo il rio fonoro; Vfcir gli è forza a rinouar la traue, E prenuti da lui gli fterpi foro Della Mifia feluofa, lla pur vuole Seguirlo in terra, e di restar gli duole.

Ercole, non venir, gli dice, o figlio

D'amor, fe di natura a me non fei ,
Rimani, attendi, e non tentar periglio ;
Non rifponde il tuo corfo a i paffi miei :
Han fere i bofchi, e con rapace artiglio
Volan le predatrici de gli Dei ;
Nomen bello feitù di Ganimede ,
Et io già già tornando affectto il piede.

Mà il fanciullo amorolo, effer lafciato Prende ad offefa, e da i begli occhi fuore Sparge,come l'Aurora il verde prato, Il volto fuo di rugiadofo humore, E ftringendofi tutto al manco lato, Chiede pur, che il conduca il fuo Signore E mal pote, come pregar lo vide, Amare infieme, e dinegare Alcide.

I Treballici campi Ercole stampa, lla va seco, e non s'adegua il passo; Mà tal desso nel pargoletto auuampa, Ch'ei non restatrà via pigro, ne lasso, E per non traboccar mentr'egii inciampa, E che non fermi il pie sterpo ne sasso, Della fera Nemea la spoglia stretta. Tie có due mani, e'l più che può s'affretta.

Tronca intanto la felua Ercole, e lunge
Tremano i monti, e nè rimbomba il piano,
Sete l'affale, e si feruente il punge,
Che il petto n'arde, e'l fofferrila è in vano;
Fende la Mifia, e i campi fuoi difgiunge,
Col fuo gelido corfo il fiume Afcano;
lla corre per acqua, onde a Tirinto
Refti il feruido ardor nel fianco effinto.
Vn'

vrna paftoral nell'acqua infonde,
he: portandola vota ancor l'aggreua;
afcia il lucido corfo alte le fponde,
i che a pena può far, che l'vrna il beua;
dà come mai confeguirà quell'onde,
h'ei volendo fottrar non le folleua ?
Prono s'acconcia,& all'eburneo petto
Fan piume i vaghi fior, l'argine letto.

nerba aggrauata dal soaue peso Lieta ringiouenisce, e si rinuerde, Fermasi il siume a rimirar sospeso; Vago di sua bellezza, e'l moto perde: Specchiasi il giouanetto all'onda inteso, Che immobile per lui non si disperde, Escusaua trà sè l'incauto auuiso, Che sulla sonte trassormo Narciso.

ropps intanto dell'vrna il pondo cresce, Cui fottrarre il fanciullo indarno tenta) Troppo aggraua l'umor, che non si messe, Troppo men, solleuato, ei si sossenta, dell'umor, con esce dell'umor non esce dell'umor assindara, e suo dell'io non esce dell'umor assindara, e suo dell'io non esce dell'umor assindara, e suo dell'io non esce dell'umor assindara, che'l corpo giaces. Nè può tanto operat, che'l corpo giaces.

Si rinforza, e fiifanca, on de al fin vinto,
L'vrna feco il trabocca, & e i rimane,
Dolce foco d'almor nell'acque effinto,
Preda bella, e intelice all'onde infaner
Ma con aride fauctiona il Trinto,
L'acque aspertando, al suo desir lontane,
lla richiama, e si corruccia, e freme,
E dell'indugio omai dubbioso teme
Qual

42

Qual L con prigioniero, a cui la fera Da pascere il digiun recail custode, S'egli ancor no compare, e'l Ciel s'annera, E l'empia fame auidamente il rode ; . Rugge scotendo la cesarie altera Di quà di là per le distrette prode; Tal vedi Alcide, e la bipenne al fianco Affannato fi pon, ma non già stanco.

Cerca le piagge, e la diserta arena , Pouera, e mesta del garzon perduto, E ricca fol dell'angoiciofa pena . Che il cor gli preme,e no può dargli aiuto : S'affide alfin dell'ingannata Alcmena L'inuitissimo figlio immoto, e muto Premendo vn laffo,e poi riforge,e chiama Ad alta voce il garzoncel, ch'egli ama.

Selua non ha la Misia antro, o recesso, Ch'ei non trascorra, e con l'audaci piante, Hor cala, hor poggia, e và tornando spesso Donde partio, disconfigliato amante: Al fin dal graue ciglio il pianto espresso, Bagna il terreno, al fiero passo auante. Aih superbia mortal, da quale altezza, Non cade humano orgoglio, e no fi spezza ?

Strangolo sulla cuna empi colubri, Ne trouar feppe il, suo valor contrasto, Dall'Atlante trascorse a i liti rubri, Supero l'Ocean fremente, e vasto, Afri, Iberi espugno, Galli, & Insubri, Ruppe l'inferno, e'l varco aperto, e guafto, Rife tra l'ombre de tartarei chiostri; Per lla hor piange il domator de'mostri lauc)

Mà

# Libro Secondo:

43

Ma se tu piangi ancor figlio di Gioue
Mentre alle voci tue risponde il vento,
Che sa scorgendo a manifeste proue,
Che l'onda ingrata il tuo bel soco ha spetot
Setu'l credi perduto, e però muoue
Il tuo petto le lagrime, e'l lamento,
Che sarà il tuo dolor, mentre l'haurai
Trouato hor hor, per non hauerlo mai s

Mu oue Alcide affanato oue l'Afeano Nago di poffeder pegno fi caro, Dallo fcudo d'amor difefo in vano, lla afforbi, di tanta preda auaro. Corfer le Ninfe con pietofa mano, Mà non giunfero a tempo al cafo amaro, Ch'all'effangue fanciullo il bianco feno Trouar voto di fpirto, e d'acque pieno.

Spinfero in fulla riua il capo vecifo
Dal riuo ingrato, e parea proprio vn fiore
Dall'incauto arator paffando incifo,
Ch'efinto giace, e la belta non muore,
Pietra Alcide reftò mirandol'fifo,
Poi'l ira il vinfe, e fuperò il dolore,
Sueglie due pini, e le lor cime accendea
E dell'ymido rio vendetta prende.

Rota, e rinfiamma le diuelte piante E la ragia tenace arde, e lampeggia. Affronta il fiume il disperato amante, E l'fiero iguardo i suoi feruor pareggia. Fuggen timide l'onde il sumigante Espugnator della sangosa reggia, Fuggeno i pesci dall'ardenti mani A i più cupi recessi, e più lontani.

Pa

Pallida inaridifce offesa l'herba Dall'agitar della tirintia face, Fuma,e bolle il pantano, alfin non ferba, Nulla più d'arrendeuole, e tenace. Mà suelato dell'onda alta, e superba, Spenta cenere, e baffa al fondo giace, Ei fassi aspro ricouro al muto armento, Rimangon nudi a contrastar col vento.

L'acqua, che vien dal deretaneo peso Spinta alla china, hor che l'offende il foco Spinge trepida all'erta il piede acceso, Cercando schermo in più sublime loco . Geme, e rugge bollendo il fiume offeso, Raddoppiando i lamenti vmile, e fioco, E porta al fonte suo trà i liti asciutti, Arfe le spume, e consumati i flutti.

Ne quiui anco cesso l'alto spauento, Ch'al misero premea l'vmide spalle, Che fin fotterra il liquido elemento Perfegue Alcide in seppellita valle. S'apre il feruido fiume, ofcuro, e spento Fino al Danubio vn tortuofo calle. Done ridotto alfin ritorce il piede Ercole,e dalla tomba al mondo riede.

Espone Ascano al grand'amico, e trema, La cagion di sua fuga; a lui risponde L'Istro, ch'ei si consoli, e più non tema, E communichi feco il corfo, e l'onde; Ben tosto sia, che Incerà l'estrema Fiamma, per chi'l cacciò dalle sue sponde ; Gia già veggio io dalla gelofa amica, Portar le spoglie auuelenate Lica. -13 3

Mà

Mà vendicato intanto Ercole parte
Da i Mifi campi, e lascia a tergo l'ira,
E giunse a consumar l'insidie, e l'arte
Di Messo, e spense lui l'accesa pira.
Ma fin ch'ei visse, ogni vicina parte
Trascorrer l'Istro, e impelagar si mira, (sto,
Che il primo letto, hor ch'es sen corre onuD'accumulato vmor, riesce angusto.

icentiofo alle campagne arate
Facea, rotte le sponde, immenso oltraggio,
Le coltrue inuolando, e le sperate
Messi, ancor pria che le rallegri il maggio.
Ele spighe non graui, e non dorate,
Non tenean sede all'apollineo raggio,
Che menzognere in atro limo auuolte,
Pria, che dar vita altrui, giacean sepolte.

Duinci feriano i Bulgheri le stelle
Co i lor lamenti, e dal natio paese
Fuggian cercando in queste riue, e in quelle
Fiù benigno terreno, e più cortese;
Ercole intanto a region più belle
Traslato muor, che i vostri liti accese,
E potè ritornar fatto lui diuo,
Donde ei tolto l' hauea, l'Ascano riuo.

Mà dal figlio di Gioue arfa, ed incotta,
Già non feppe trouar libero il corfo
Il fiume poi, per l'incauata grotta,
Ch'hauean l'orride fiamme offefo,e morfo,
E l'Ifro a racconciar la ftrada rotta,
Chiedeua ai paffaggier datio, e foccorfo.
Onde il principio fu,ch'ei la foresta
Spinge estatrice,ei nauiganti arresta.
Tal

Tal hor dilama il fotterraneo varco,
E'l lítro a riaprirlo aiuto chiede,
E ne contende libero lo sbarco,
Per guadagnar la debita mercede
Che in ciò confuma, e spenditor non parco
Alla diuersion cauto prouede,
E l'isola per lui la selua audace (cei
Spinge per l'onde, e qui l' Chi abbera a ta

Cui volto a contradir mostra il Prelato,
Che l'Ascano è nell'Assa, e son le Mise
Diucrie, e la sua resta al destro lato
Della Bitinia, e'l mar l'altre ha diuise
Quà risponde il Poeta il rio sugato
Celossi, e nella Frigia il suol diuise
Tornando al Sole, e l'Tigre, e l'Arctusa
Fanno a i carmi animosi essempio, e scusa.

Donato all'hor con placido forrifo,
Mà di compassione, e non di scherno,
Mà di compassione, e non di scherno,
Mà in di compassione, e rappresenta in viso,
Di negata credenza il moto interno.
Mà intanto al Rè de'Bulgheri l'auuiso
D'Alberto appressa omai l'argine esterno,
Sbarca, e sorge dall'acque al padiglione
ll messo, e'l fatto al suo Signore espone.

All'annuntio fedele il Rè penfofo
Fiffa lo fguardo, e col penfier difcorre,
Quafi raggio di Sol che luminofo,
c. Dat vetto a i tetti lampeggiando fcorre,
Alfin dice tra fe; forfi pietofo
Vuolmi vn amico Dio feco raccotre,
Forfe è l Dio vero, e fuoi meffaggi il Cielo,
A fuegliar manda, & ammonir Trebelo.
An-

ndiamo dunque:e in riferbata naue, Ch'era d'auorio,e d'ebano contefta, Varca rapido il fiume, e nulla paue, Che s'oppongano a lui tuono,o tempefta. Si'l muoue Dio, che già l'infoira, en'haue Mirabil.cura,e la fua man gli prefta; Nauiga penfierofo,e'i falfo, e'l vero, Rincorre,e'l falfo, e'l ver non proua intero.

nuante volte, tra se dic'ei, mi parue
Scender sull'alba vn luminoso messo,
E dir, Trebelo il creder tuo son larue.
Diuisa, e cerca, e'l trouerai tu stesso.
E poi volando, e forridendo sparue,
Con lasciar di credenza il cor impresso,
E s'io, porsi tal'hora a chi mi chiede
A nome di Maria scarsa mercede.

on la vidi da poi splender più bella Nelle sue mani, e non senti chamarmi, Da lei, vientene a me, smarrita agnella, E riudirla adhor adhor qui parmi, E così mentre il Reseco tauella, Giuge oue il Cielo empica le nani, e'l armi, Sotge da i suoi raccolto, & al Romano Eroe, pegno d'amor, porge la mano.

ndi parlò; Benche mi spiaccia il nume, Che spauentando i Bulgheri minaccia, E più tosto amerei l'acque del siume, Se portassero a miei pace, e bonaccia, Non però variar legge, e costume, Eincostante apparir vò, che mi piaccia, Mà sin, che la mia sede errar non veggio, Con maniscite preue, altro non chieggio.

# 48 Bulgberia Convertita

Furono al suon di semplici parole
Da voi strondati al nostro Nume i rami,
E cadde all'acque la fronzuta mole,
D'ogui apparenza sua sciolti i legami,
Mà ciò non basta, operar più si vuole,
Perche l'Idolo mio mendace io chiami,
Superar lui medesmo a voi conuiene,
Là doue alberga in solitatie arene.

A mostrar la virtù del vostro Dio Accingeteui dunque, e quando scorta Ella sarà superiore al mio, E la Fede che io tengo errante, e torta, Eccomi a creder vosco, il regno, & io, E caminar come Nicola essorta, Mà se la Fede mia non e mendace, Voi tornate alla vostra, e qui si tace.

Accetta il duro, e perigliofo patto,
Già nulla in sè, mà folo in Dio fidato;
E che l'idolo fuo cadrà disfatto,
Pegno la deitra a lui porge il Prelato.
Lafciare ignudi i fuoi fedeli affatto
Non fuole il Ciel contra l'inferno armato
Trà fe diuifa,e con poffente impero
Fà fouuente apparir la luce, e'l vero.

Mà perchè il Sole omai rapido abbassa
Nell'estremo Ocean l'ardentirote,
E l'ombra sorge, e nell'oscura massa
Rimangon l'opre de'mortali ignote.
È la racita notte, ouunque passa
Battendo l'ali vn freddo vmor ne scuote
E la rugiada sua placida, e lenta,
Sparge l'ymane ciglia, el'addormenta.
Sospe

Sofpelo é il paragon, che fu richiesto
Dal Rè de Misi alla sorgente Aurora,
Per dar riposo alle fatiche honesto,
Sin che la terra, e'l Ciel si ricolora.
Salgono intanto, da quel legno, e questo,
Sul lito i Duci, e ciascheduno honora
Il peregrino Messaggier, che viene
Da si lontane, e gloriose arene.

Rifponde egliall'honore, e corrifponde Alle speranze d'aspettati doni; Apre la bella serie, e disasconde L'oro dall'ombra delle sue prigioni, Che per trar lui da fi lontane sponde Conuien, ch'eis assicuri, e s'imprigioni; Benchè vie più d'ogni latebra i cori, Sian carcere assannose a'suoi tesori.

M Rè porge vn volume, oue descritto
Con auree note è l' testamento antico,
Poscia il nouello, e quanto in loro è scritto
Scopron viue figure al guardo amico,
Qua si vede Isdrael fuggir l'Egitto,
Per l'onde, e seguitarlo il fier nemico,
Poiraccorgliersi il mar, ch'era distinto,
Sul vincitor, quando è saluato il vinto,

Rotano i flutti, e tranghiottiscon l'onde, Caualli, e carri, e'l pelago omicida Gli innocenti riguarda, e i rei confonde, Pere il Tiranno, e la sua gente insida. Sonar de gli empi in fra le spume immode, Vedi l'angosce, e le dipinte strida, E il celeste castigo, in chi nol teme, Mostran le note, e le sigure insieme.

Cir-

Circonda il facro libro vn doppio quadro
Con auree fibbie, e' l dorso ond'egli è cinto,
E ne fregt si vago, e si leggiadro,
Ch'ogni arabo lauor di pregio è vinto,
L'azzurro il verde, il color bianco, e l'adro,
Dalle proprie lor gemme appar distinto,
E con tal macstria, si sparge, e mesce,
Che l'arte il bello alla natura accresce.

Verde fineraldo il fuo sperar dispiega, Color, che sugge, e nel medesimo loco Il celato diamante il pie gli lega, Che non si sugga, e lo rartiene vn poto. Con le siamme d'amor gli vnisce in lega Rubseo ardente, & ha si vino il soco, Che spanenta ogni man, squando volessi, Furar, che non ardisca, e non s'appressi.

Delle grottesche entro i ritorti rami
Volan le farfallette, e i pinti augelli,
E fra gl'industriosi lor legami
C orron lepri sugaci, e cerui inelli,
Pescatrict sirene, e colci a gli hami
Pesci d'argento in lucidi ruscelli
Rose vermiglie, e violette oscure,
Ginestre d'oro, e fragole mature.

Mà circondata da fi vago lembo
Vera storia nel mezzo appar dipinta.
Roso d'inudia, e con la stode in grembo
Sorge a volo Simon per l'aria tinta.
Famo i demoni al volatore vn nembo,
Onde la salma saelerata è cinta
E verso il Cielo il traportato pondo
Ferma a tremas di meranigha il mondo.
Gri.

rida lo scelerato, o Pietro, o Pietro, Tanto non puoi sar tù col motto Cristo, Rimanti adunque a riuerivmi addietro, Cedi la palma, inferior t hai visto. Tace Bariona, e con l'vsato metro, Volgesi a Dio, clà ci di sue brame auuisto, E souvenendo a lui, col guardo solo, Recidei vanni all'infernale stuoso.

osi gli spirti spauentati, il pondo
Lascian cadersi, e nella siamma oscura
Corfero a, riffuggir del centro immondo,
E con esti piombò l'anima impura:
Cadde il busto infelice, a cui secondo,
Non viddero giammai, Cielo, o natura,
E la Riccia, ed Alban l'anima insida,
Fuggendo empiè di spauentose strida.

l popolo fedel, prima, ch'ei fpiri,
Riconofce il fellon delufo e vinto,
Efiguran le forme i lor defiri,
Si che ne'volti è l'animo dipinto;
L'altra coperta, co i medelmi giri,
Mostra il medesimo ordine diffinto,
E couferua egualmente il ricco fregio,
L'oro,e le gemme,e gli artifici,e'l pregio.

agian nudi al coltello-i pargoletti, Le lor vene apprefiando a Coftantino, Dispiezta rimedio a quei difetti, Che sol guarisce il curator dinino s Eil medesimo Pier da i propiptetti Vecso il Seratte gelido vicino , L'innia deutoto, ou'ei sul colle alpestro Romito habitator trono Silmestro....

S'I fourano Pontefice, con l'onda
Del facro fonte, ogni fuo mal guario,
Nè pus la carne imperiale immonda,
Mà purgò l'alma, e la fè cara a Dio;
Quinci poi grato ogni latina 'fponda
Ei di facre Bafiliche arrichio,
Con pietà promouendo ogni virture',
E rende gloria a chi gli die falute.

E fottomise al primo sasso il dorso Imperiale, oue s'alzò quel tempio, Che fin, che durerà de gli anni il corso Fia di religion legge, & essempio; E per mantenimento, e per soccorso Ad ogni assasso impetuoso, & empio; Alla Chiesa lascio, con serme note, D'yltima yolontà, l'Italia in dote.

Hor legge il libro, hora a guatar Trebelo, Si pon le storie, e doue manca in lui Piena contezza a disgombrarne il velo , L'Ostiense supplia co i detti sui. Tacita intanto la pietade , e'l zelo , Nel suo petto germoglia , e nell'altrui , Dio la trassonde, e come sol per vetro, Passa alle menti lor l'aura di Pietro.

Del legato Apostoliso gradisce
Trebelo i doni, e con le gemme il core
Di chi lungi le manda, e gli l'offrisce,
Beneuolenza, e gli comparte honore:
Poi l'altra supellettile fornisce,
Obliato è nessun dal donatore,
E guadagna la man, che perde il dono, (no.
Gli animi altrus, e be in maggior pregio soDona

Don a ad Alberto, vna pietofa imago
Di Gabriel, che giù dal Ciel discende,
Rallegra il Mondo, e l'aer vano, e vago
Spargon di lume le volanti bende,
Cóchiude il patto, ondes' auuince il Drago,
Ch'a Dio l'vmano genere contende:
Maria consemue, e nel suo grembo intatto,
L'Eterno Verbo humana carne è fatto.

A i Duci, & a gli Eroi largo comparte, Non come braman effi elmi,ne (pade, Instromenti di sangue, armi di Marte, Mà pegni d'innocenza, e di pietade; Si gradiscon le gemme, i fregi, e l'arte, Che sono in lor meraugliose, e rade, E i ricchi arredi, alla salute sono L'esche gradite, e l'hamo torto è'l dono.

Mà già volando con le negre piume.
Circonda il fonno i graui l'ensi è stanchi,
Le ciglia abbatte, e più nessun presume
Alzar la vista, oue il sostegno manchi;
Onde ne l'egni, che rattiene il siume,
Ciască s'adagia, in sin che'l Ciclo imbiachi,
Mà il Prelato veggió pregando, e chiese,
Fauor a Dio, che il suo pregare intese.



# LIBRO III.

# SEE

#### ARGOMENTO.

Ammira i facri riti il Rè Trebèlo,
Ecol Legato all'Ifola perutene:
Gl'incontra il Mago, e con fallace zelo
Fingesi Ignatio entro l'inside arene;
Mà discoperti col favor del Cielo
Gl'inganni omai dell'incantate scene;
Alla primiera sorma il sitoriede,
E volge in sugail seduttore il piede.

O M E poi fuor dell'Indico Oceano Víci l'Aurora, a illuminar la Tesa Víci l'Aurora, a illuminar la Tesa Sorge da i legni il Messaggier Romano, E le ginocchia al Rè del Cielo atterra. E disciogliendo in suon dimesso, piano Fiamma di carità, che il petto serra, Spiega ardenti preghiere, e i sidi amici Seco appella al maggior de sacrifici.

Et esti apparecchiar ciò ch'è mestiero
A tanta impresa, e così ibianchi lini,
Che dimostrino aperto il cor fincero
A i misteri Apostolici, e diuini :
Sciolgono il libro, ou'a mirare il vero
Scendon fin dalle stelle i Serafini,
E son già presti all'arenosa sponda,
Ostia, Calice, Vin, Facella, & Onda.

la doue gettato il curuo dente
L'An cora affrenatrice il lito morde,
La pellegrina sua deuota gente
D'habito vmile, e di voler concorde,
In sito riguardeuole, eminente,
Fuor de l'ierri consitti, e delle corde,
Fermano Altar sublime, a cui di sopra
Tenda si spiega, che l'adombri e copra.

cosi non pure entro gli aurati tetti
Si ado ra Dio; ma full'incolte arene,
E frà i ruuidi arbuth; e ne'ricetti,
O d'afpri colli, o di campagne amene;
E in ogni loco al fuon de facri detti
L'onnipotenza fua chiamata viene.
All' huom di fango, il Re del Ciel difcende,
Tanto amoepuo, per cui trafitto ei pende.

Con asperger le mani, il cor si prega
L'Ostiense appo Dio purgato, e mondo si
Poscia il candido bisso al fianco lega,
E'l cinge d'oro, e vi raddoppia il pondo:
Quindi al piè dell'Altar se stesso piega
Percuote i sensi, e gli reprime al sondo e
E consessando ogni lor molle eccesso,
Torna pentito a ridannar se stesso.

Sorge poi graue, e in sulle carte scioglie
Ciò che insegnò d'Elettione il Vaso;
ludi das manco lato il paso toglie,
Che del volume pio nudo è rimaso.
E legge là, sulle contrarie soglie
Distinto il ver, che non conosce occaso;
Leuansi allhor gli ascoltatori in piede,
Per disender in lui Gristo, e la Fede.

poscia offerto il puro Pane a Dio,
E'l Calice sacrato, indi s'abbassa
Timido in sè raccolto, e proserio
Nore, la cui virtù le stelle passa:
E non pure al drappello vmile, e pio,
Mà veder l'Ostia a tutto il campo ei lassa,
E l'orbe candidissimo s'ammira
Ch'e Dio, nè luce appar, nè raggio spira.

Premendo il fuol con le ginocchia stanno Presso al sublime Altar I vinil famiglia. Mà più lontani i Bulgheri non hanno. Colmi d'alto stupor, moto alle ciglia. Già v'è di lor chi riuerisce, e fanno Stimolo alla pietà la merauiglia: Guatan le cerimonie, i riti, e gli vsi Mainon più visti, attoniti, e consus.

Ammirano le spoglie, e le lucenti
Eiamme in candida cera arder sull'oro.
E i lini, oue lasciar gli aghi suggenti
Le forme industri di sottil lauoro.
Le graui; some degli impressi argenti.
A cui pouero resta ogni tesoro,
E i superbi bacini, oue natura
S'imita, e l'arte ogni suo pregio oscura-

I candelier s'ammirano, e sul pondo
D'immobil base folgorar la Croce,
Ch'al Ciel solleua il Redentor del Mondo,
Morto per suo voler di stratio atroce:
Malasciar vedi ogni splendor secondo,
Superando il pensier, non che la voce,
Dal soura manto, onde suelato, e bianco
Si scioglie il bisso all'vno, e l'altro fianco.

oro è la tela, e sopra lei fiorisce
Di gemme yn prato, e il luminoso spatio
L'A merista, e'l Crisolito arricchisce,
Lo Smeraldo, e'l Carbnuculo, e'l Topatio
Tant'oltre auido cuor non appetisce,
Che non resti da lei ricolmo, e satio,
E'l Cielo stesso al paragon consente,
Ch'ogni stella hà men pura, e men lucente.

opo i faeri misteri il Sacerdote Verso il campo de Bulgheri si volta Benedicendo, e le salubri note Trebelo inchina, e volontier l'ascolta; Che già per vie sino a quell'hora ignore Diuina gratia è dal suo petto accolta, E sente; incomprensibile cagione, Pungersi il cor da volontario sprone.

ià pur sourasta, e dal sentiero viato
Non torce ancor de suoi pensieri il volo
Alla strada miglior, sin che l'Prelato
Non sgombra in Iui di sua credenza il dolo,
E quegli, il cor di considenza armato,
Non ricusa appressar l'horrendo suolo;
Col Rès'imbarca, e sul sugace argento
S'apron le vele, e le riempie il vento.

da prina, che sbarcar, gli efploratori Manda a spiar dell'isolano ingresso, Che da i solgori spesso, e da gli orrori Della selua mortal non è concesso. E tiportan, che il grembo è pien di fiori E tutto appar di Primauera impresso, E che l'aer tranquillo, e muto il bosco.

Mà già Trebelo il natigar confunto,
All'Hola prefilla omai dificende,
E l'Oltienfe al fianco fuo congiunto
Moue a tentar le meratiglie orrende:
Lafcia ogni compagnia; poi ch'egli è giúto
Sul curuo lido, e foi Lanfranco prende,
E il Rè lafcia ogni fyuadra al fiume aperto,,
Contento fol, che l'accompagni Alberto,

Resta l'armata ad aspettar, che torni Dall'Isola temuta il Signor loro; Non lice entrar ne pauidi foggiorni, Al Misso volgo inauneduto; e soro; Scédono i quattro, e da gl'abeti, e gli orni, Nè osfesi sa, ne i pauentati foro; Mà dall'ombra de rami opachi, e folti. Tra'solstari Platani raccolti.

Tentan l'Ifola orrenda, e vanno armati D'Alberto e'l Padre i generofi petti D'animola franchezza, e i due Prelati: Mouon dalla pietà guidati, e retti; Má doue, e fopragunti, e fpanentati Effer credean da mostruori aspetti; Nulla d'orrido la nulla d'oscuto Trouano, e'l passo molle, e'l pian sicuro.

Come l'accorto Peregrin talhora Stringe, e raunolge in lacerata tela Gemma di pregio, e comparir di fuora. Negletto fà cio, che l'afconde e vela : L'Ifola in cui la deità s'adora. Onde il proffimo fiume fi querela. Di fuor fi cinge ofcuramente, e dentro-Soaue è poi dell'afpro giro il centro.

Per.

Per ogni parte, oue lo íguardo ícende:
Precorritore, a far ficuro il piede,
Ride l herbetta, e di più verdi bende:
La genitrice fua faicar fi vede.
Per ogni parte; oue la vista afcende:
Fà di frondi, e di fior si dolci prede,
Che non sa desiar forme più vaghe,
Nè diletto maggjor, che i sensi appaghe.

Ridon le collinette apriche e liete, Piene di ramerini, e di mortelle, Sparfe di rufcelletti, e la lor fete: Abbeuerata, le rifa più belle :-Indi con fresco mormorio fecrete Corrono l'onde per le vallicelle , E chiaman folitarie i rosignuoli A sparger l'ombre de gli antichi duoli.

Copre d'un verde; e morbido velluto L'herba nouella una forgente via , Che la natura ha di fua man teffuto . Acciò che l'arte inferior le fia . Spira la menta tenerella acuto Odor, che i fenfi a riftorar s'inuia , Due spalliere han le sponde, e fanno quiui Le lor fronds siorite arazzi viui .

Di qua, di la su gli arbuicelli ftannoPallidi limoncelli, aranci ardenti,
Pendono fparti, e vaneggiar gli fannoTra i verdi rami paffeggiando i venti;
E'aure ful mezzo di vengono, e vanno,.
Temperatrici de i calor feruenti,
E l'alito de fior per ogni lito
Da i lor frefchi fufurri è compartito.

Rompe quattro viali, e in mezzo fiede
Di candido alabafiro va Tempio eretto.
Che di bianchezza immacolata eccede
Dopo neue notturna arido tetto,
E rende al Solejonde co'i raggi il fiede;
Lampi si chiari il luminofo oggetto.
Che raffembran due Soli, e che non meno
Arda del Sol celefte il Sol terreno ;

Il Legato trà se; tanta coltura
Senza apparir d'humanitade vn'orma?
Difulata bellezza è mal·ficura,
De i fenfi all'ombra la ragion non dorma;
Di riguardo maggior, di maggior cura
Hà d'vopo hor qui dentro si bella forma;
E più fi guardi, oue più verde è l'herba;
Se l'angue entro di lei l'infidie ferba.

E come paffa con l'ignude piante
Per le reliquie dell'arficcio lito,
Col core in dubbio;il villanel tremante
D'efier dal falso cenere tradito;
Così procede il Meffaggiero auante
Delle dolci apparenze al caro inuito,
E con rigida fronte a quanto eivede,
Poco approua, affai pensa, e nulla crede "."

E giunto al mezzo del viale appena (Che verde afcende, oue la Chiefa è poña) Ecco ver lui, con maeftà ferena Vn veglio venerabile s'accofta. Candido è il crine, e per qualunque vena Non perde ancor la fua virtù nafcofta, Tanto ch'ei ne languifca, e non ritenga Vigor, che intepidifca, e non fifpenga. Era la veste sua panno teffuto D'vn tormentoso, e scolorato pelo, Che al subbio amministro folto, & irsuto. Con pelle affaticata,irto Camelo; Era il compagno giouane cresciuto Senza il volto adombrar col primo velo E indarno accusa ancor pouero il mento Dell'arringo de gli anni il correr lento.

De i due Romiti al Senator Romano S'approffimo quel di matura etade, E solleuando l'vna, e l'altra mano ... Ringratio Dio di quanto ben gli accade Che d'albergo si fanto, e si lontano, Per così lunghe, e faticole strade, Dopo si aspro, e periglioso spatio, Sia peruenuto a confolar Ignatio.

lo fono Ignatio, il Patriarca io fono, Se a voi tant'oltre il nostro nome arriua, Che lontananza non estingua il suono Pria ch'egli arriui alla Latina riua : Quel mi fon'io, che di Bizantio il trono : Mantenni incontro alla malitia Argiua; Fino a spargere il fangue, e sol fuggendo. Campai gli oltraggi del nemico orrendo.

Come d'vn ruscelletto ampio torrente Correndo cresce, e le colture inuola, Fotio, feguito dalla Greca gente Apre d'insedeltà si larga scola, Che dall'Artico Polo all'Oriente, Con l'heretiche penne errando vola: Ond io per lo spauento il proprio seggio E fuggendo, e cedendo, erro, e vaneggio :

Miricouera al fin trà queste sponde Gratia celeste; e chi formole stelle; Le rupi, e le voragini prosonde Cangiò in pendici colriuate, e belle; E Dio, che spesso al prieghi mici risponde Diemmi del venir tuo certe nouelle; Ta se pur giunto, o desiato tanto; E s'aunicina, per baciargli il manto.

Má firitrahe l'Ambafeiador Romano,
Seuero in atto, e per la firada verde:
Seguita, oue s'appreffa a mano, a mano;
La Chiefa, e'l. Paffo la difanza perde:
Et al Rè chiede in fuon dimeffo, e piano,,
Si che per ciafcunialero fi: difperde,
Chi è coftui, che: in fospettose arene,
Con volto amico ad incontrar nè viene.

Se il Patriarca", effer deuria raccolto
Da noi; ma folitario in quetto lito
Chil mena, ecome l'e nel diferto incolto
Chil mena, ecome l'e nel diferto incolto
Chi lo coftringe ad abitar romito l'
Trebelo a queito dir, fillando il volto
Ver lui pur tutto, efplorator perito,
Con lo iguardo il circóda; ond ei s'accorge
De'modi incerti, el dubitar ne feorge.

E con vn'atto disdegato, in cui:
Traspar l'offesa di negata fede,
L'Bremier affrenando i passi sui,
Le ciglia abbassa-un'ha ritratto il piede.
Il Rènonsa raffigurare in lui.
Quella notitia, che il Prelato chiede,
Ond'ei medesmo a discoprir la prende
Interrogando, e l'approuar sospende.
Adir.

lir in comincio. Chi vien da lunge Forestiero a calcar, si come io saccio Sconosciuto paese, ouunque giunge Ad ogni passo ha d'ignoranza vn laccio; Quin di ragione alle dimande il punge, Schiuando errore, & io cost procaccio; Ditemi adunque, in cosi chiuse arene Come venite voi ? chi vi mantiene ?

chi fabrica il tempio, e chi coltiua Le spiagge inhabitabili, e remote ? E chi tuona, o balena in quetta riua, Chi spinge a nauigar le Piante immofe ? Dispiacere è di Dio, che gli s'ascrina Quaggiù l'effercitar quant'egli puote. So ben io, che puo sar quant'egli vuole, Mà voler quanto può sempre non suole,

Prima, che la risposta a chi la chiede
Renda il Romito, al Ciel tutto si volta,
E dice. O tù, che dall'Empirea sede
Discerni ogni latebra ima e sepolta,
Secchi la lingua mia, se mai la sede
Macchiare ardisce,e caggia arida, e sciolta,
Tù, che sei Verità, s'ella mentisca,
Fà, che la destra tua l'incenerisca.

Poi volto al Meffaggiero: Ancor fornito
Non e, hore contando, intero vn. giorno,
Ch'io giunfi habitator di quefto lito,
Orrido prima: hor fopra ogn'altro adorno.
Di lui polcia dirò come vefitto
Fuffe di fier, con merauiglia intorno;
Horpria di mè, che fuggitino traffi.
Con moribondo error la vita, e i paffi.
Era.

Era questo il mio seggio innanzi ch'io
Barda scommunicasse la Cognata
Cli spiccasse dal fianco il zelo mio,
Che il douer solo, altra cagion non guata?
Ben mi riuossi a consigliar con Dio,
Se gli piaccia il punir la coppia ingrata,
E'l dimandai. Signor, contro il rubello
Stringo, o no stringo il tuo souran coltello

E s'io lo stringo, e la tua Fe ne sente Poi detrimento? lo già di me non temo; Che m'è caro per te l'esser dolente, E sopportarne ogni supplitio estremo; E qui tacendo, vn solgorar lucente Scende al basso veder dal Ciel supremo, E dalla nube splendida mi sento Risponder, quas vn mormorar di vento.

Vibra l'arme del Ciel, ch'io non la diedi, Perchè al bifogno rifparmiar fi deggia, E col ierro, e col foco al mal prouedi Pria che s'allarghia difertar la greggia; Poi fe il furor t'incalza, e tù gli cedi, Non cozza ymiltà vera, e non garreggia: Io farò teco, e la mia gratia poi Sempre accompagnerà gli c'filij tuoi.

E qui fi tace: vbbidiente io firingo
Contro i libidinofi il telo ignudo.
E dal gregge Apostolico rispingo
La meretrice innamorata, e'l drudo
Mà poi dolente a sopportar m'accingo
Calunui e acerbe, e lungo stratio, e crudo;
Persido Barda, e traditore è Fotio,
E'l pigto Imperador langue nell'otio:

E tutti

utti trè contro di me giurati, Con ingiurie, e con onte a gara fono, E contro Roma, e la sua Chiesa armati Vogliono a fuo mal pró tormi di Trono; Dio non m'aita, e per li miei peccati Lascia la mia tutela in abbandono; Poco per mè ; mà per li suoi fedeli Conuien che duramente io mi quereli.

per la facra adulterata Spofa, Che il Rè celeste alla mia sè commise, E la veggio affannata, e lagrimofa Tiranneggiarfi in così strane guise : M'hebbe in forza alla fine, e in dolorofa Carcere angusta il traditor mi mise, E vi languij ben sette giorni, & otto, Lacero, afflitto, e tormentatore rotte.

enebrofo è quel carcere, e si baffo; Che pur sulle ginocchia alto leuarmit Non mi concede inginiolo il faffo, Che in forma hà di sepolero orridi marnel Dall'acqua e'l pane attenuato,e lasso Vuol'egli a voler suo vinto tirarmi A dedur la bugia; dell'empio eccesso Di ch'egli è reo, debbo incolpar me steffo;

perchio nol consento, ei mi distendo Nudo, tremante,incatenato,e stretto Sopra vna pietra, che gelata offende Con viua morte il tormentato petto: E dalla fera infin che il giorno splende, Piuma de'miei riposi è il crudo letto, Chiorifcaldo col fangue,e pur lo fento Duro affai men di Fotio al mio tormento : Con

# 66 Bulgberia Connertita

Con graui fassi all'vna, e l'altra pianta
M'appende, e dilungar fammi ogni neruo;
Matal costanza il Ciel mi diede, e tanta;
Che l'intrepido cor guardo, e conseruo.
Nè del mio trauiar l'empio si vanta;
Dica pur cio, che vuol, dica il proteruo;
Che la penna io non press, e non sosciristi.
Le sue menzogne, e sui qual mi pressissi.

Sul foglio, oue il crudel, che mi tormensa Tira la destra mia, la penna ei mone, E scrittura costretta, e violenta Ester non può, che la menzogna approue. Ssorzata penna ester non può che menta, E inuolontario inchiostro il falso proue; Mà che mi gioua, se per me sourasta, Il vera egli il nasconde, e tanto basta.

Era poco per mè fentir la vita

Difacerarmi ya macerar l'honore

L'empio fi volge, e con menzogna ardita

Rapprefenta su i fogli il mio difinore.

So che il fallo è pur fallo; onde m'aita.

Franca innocenza, & è ficuro il core,

Màil cieco volgo, il cui veder s'appanna,

Ontede lui, sè preuerte, e mè condanna.

Hor'io, che intanto approfilmarfi intendo.
Contro di mè la fententiata motte,
Penfo (il confesso) allo scampar fuggendo,
E con astutia a differrat le porte:
Con due chiaui mentite, il tempo attendo,
Che l'atra notte il maggior buio apporte,
Estrauestiti il mio compagno, & io
Del loco ssemmo abbominoso, e rio.
Fue

Fuggimmo occulti, e la prigion rimane Voca, & aperta, e il carcerier delufo, E ce n'andiamo dall'ombre ofcure, e vane L'vno, e l'altro di noi celato, e chiufo. Mà quando approffimar con la dimane Vedemmo l'Alba, e'l tinto Ciel confufo Dallo ipuntar de matutifi albori, Ci nafcondiam trà folitari orrori.

Quando apparisce il di, la tana, e'l bosco Ambo nè cela, e nè confente il sonno. Ci addormenta! Aurora, e il mondo fosco Ci sueglia i passiche apparir non ponno. Vdito il suggir mio vomita tosco Fotio, dell'Oriente orribil donno. • E mercè promettendo a chì mi prende, Pouera vita a ricco prezzo ei vende.

Allhor mi tengo, e respirai, che l'onde Mi fanno intorno a vn'isoletta vn muro Di voragini mobili, e prosonde; Hor quiui ignoto il più che posso, scuro Habitator di solitaria stonde Vidi cinque stagioni, e col ritorno

Mà giunto alla Propontide, sicuro

Del Sol due volte rallungarfi il giorno

A il tempo alato a mio fauor correndo,
Roditor de diletti, e de gli affanni,
Fotio non placa anzi adoprarfi intendo
E per acqua, e per terra a i nostri danni.
Ond'io, che fol campar posso suggendo,
Deuoto impenno alle preghiere i vanni;
Ricorro a Dio liberator, che solo
Mi può sottrar dall'incessabil duolo.

Et egli Angel m'inuia, che a mezza notte Mi rompe il fonno, e per la man mi pré de; Sù,sù,che l'onde omai gemono rotte, Già l'armata di Fotio i liti afcende: Mà Dio confonderà l'empio Nembrotte, Dio che pietolo a tua difeia intende; Hor vieni, e mi conduce alla marina, Che mormora trauquilla, e criftallina.

Fra il Ciel tuttavia ftellato, e nero,
Mà con la bianca fua gelida infegna
Difcopria I primo lume ogni fentiero,
Che per tetra, o per mar legnato vegna:
Ond'io, che non vedea naue, o nocchiero
A trar di là questa mia falma indegna,
Così parlo allo fpilito immortale;
Mà s'e d'vopo feguirti, cue fon l'ale?

Sorride, e leggiermente vna fua piuma
Spicca dal tergo, e dentro il mar la getta,
E la doue alla riua fi confuma
La terra, che dal margiace riftretta,
Corre alla penna la ritorta fpuma,
E in caua forma intorno a lei s'affetta.
Crefee, allunga, e s'indura, e bruno, e fnello
Se ne forma full'acque vn nauicello.

Mà son ancor, non abbaffar le ciglia,
Erette al ver, che hà faccia di menzogna,
Che s'auanza ancor più la merauiglia,
Che al medefimo ver porta vergogna.
Come due corridor trahe per la briglia
Cocchièr, che gli corregge, e gli răpogna?
Si l'Angel due Delfini alla carena,
Renna del tergo suo, legati mena.
E me-

E meso il mio compagno entro il fuo legne, A cui non fà mestier remo, nè vela Colloca affifi, e per l'ondoso regno Ci trahe non pur, mà ci nasconde,e vela: Nuuola, che non porta ombra ne fegno. La nostra libertà ricopre, e cela: Siede il messo di Dio nocchiero in poppa" E sferzando i Delfini il mar galoppa.

Drizza l'ymido corfo, oue all'Euffino L'Istro discende, e imbocca vna sua foce. E incontra al correr suo sprona il camino, Di cui l'Euro nel Gange è men veloce. Sferzato anhela il gemino Delfino, Ch'alla lor fretta ogni tardanza noce. E della prua, che il chiaro fiume apriua Vola rapida men Rondine estiua.

Nè guida occulti il Messaggier celeste ; E non fempre però tacito corre, Mà come ei penfi dalle man funeste Trarne ficuri, ad hor, ad hor, discorre. Vn'Isola, dic'ei, si troua in queste Onde, cui d'appressar ciascuno abborre, Perchè v'habita vn Mago, e per sè folo Guarda, & empie d'orror l'ignoto suolo.

Gli huomini in belue hora conuerte, & hora Volar fà i Pesci , e caminar le Piante; L'aria al suo mormorar si discolora, E riman l'acqua a declinar costante: E per fuo Nume il cieco volgo adora Nell'Isola temuta il Negromante, Il cui nome è Brunasso. O Dio, che mostri, Che tù sei veritade ancor trà i mostri -(6)

Bru-

Brunafio era costui, che di sè stesso
Così fauella, e contro se ragiona,
È segue a dir, come il celeste messo
Gii tragge al lido, oue il Danubio suona.
È deposti amendue, doue il recesso
Dell'Isola da itronchi s'imprigiona,
Ei ne trasse per mano, e giunti appena
Spari'l Nauilio, e dissombro l'arena.

E in questo fito, oue tù vedi i fiori Rider sull'herbe, e railegrar le fronde, Noi caminammo trà consus orrori, Cauerne, e grotte assimicate, e immonde. Roueri sulminate eran gli allori, Pietre scoscele le siorite sponde, Estrà l'arre spelonche, e strà i dirupi Ruggian leoni, & viulauan lupi.

E qui nel mezzo, oue la Chiefa eretta Fú dall'Angelo ftesso a quella Diua, Che sù da Dio per genitrice eletta, Vn'antro orribilissimo s'apriua, Ch'era l'albergo, oue Brunasso aspetta L'oblation dell'vna, e l'altra riua; E di qui proseria l'orrende note Ond'ei l'antenne, e i marinar percuote.

Vfei dall'antro, ad affrontarne vn mostro',
Che ver noi spalanco l'auida canna,
Fiama era il guardo, e la pupilla inchiostro,
Gocciola sangue la ritorta zanna;
E mostra ben, che dal tartareo chiostro
Costretto ei sorge, e'l nostro modo affana.
Spiega l'Angelo allor sul tergo l'ale,
Leuasi in aria, e'l sier Dragone assale.
E so.

fopra lui, col poderolo braccio Trè volte alzando vn fulmine celefte, Che parea foco lampeggiar ful ghiaccio, Altre tante feri l'orrenda pefte: E difciogliendo a i fieri nodi il laccio Delle larue diaboliche, e funette, Sotto a i colpi del Ciel cader fi feo Trafitto il mostro abbominolo, e reo .

Percuote, e parla. Al tenebrofo inferno
Fuggi, e torna a couar l'empio ricetto,
E lagrime aggiungendo al pianto eterno
Cocito accreici entro il funereo letto:
Allhor, qual angue affiderato il verno,
Per la paura del diuino afpetto,
Il mostro il capo suo china al terreno,
E l'empia coda si ristringe al seno.

con trepido piè moue alla grotta, Che s'incauerna entro l'ofcuro faifo, Efice poi feco, onde mai fempre annotta Pallido, al Sol l'incantator Brunaffo, Mercè chiedendo, e in fulla foglia rotta S'accouacciola il moftro vmile, e baffo, E'l Mago adoffo a lui trepido fale, Pondo schernito, e quel dispiega l'ale.

Jenatofi in alto, ardente folco
Semina per lo Cielo, e si feruente,
Che ru quel di Giafone, arando Colco
Manco pericolofo, e manco ardente.
Riga le nubi il trepido Bifolco,
Doueit trabalza il portator ferpente,
Stanco alla fin della veditta il telo
Più non lo segue, e lo nafonde il Cielo.
L'An-

L'Angel vittoriofo allhor con l'afta
Entra nella ípelonca, e'l foco ípegne ,
Onde bollono l'Idre, e i fegni guafta,
E íparge al vento l'infernali infegne.
Ne questo folo a fauor mio gli basta,
Ma cancellate l'apparenze indegne,
L'Ifola orrenda, con si bella veste
A beneficio mio tutta riueste.

Hier fulla nona, e questa su quell'hora,
Che l'Angelo scacció l'orribil Mago',
Era d'atro squallor macchiata ancora
L'Isola, in forza al velenoso Drago,
E l'orror mantenuto infino allhora
Subito diuento ridente, e vago;
Sparuero l'ombre, e Terra, e Ciel vestiro
Lieto Smeraldo, Oriental Zasfiro.

Nacquero al cenno fuo l'erbette,e i fiori, E gli alberi, e le frutta in vn momento Sparfero all'aure i dilettofi odori, E i rufcelletti fi calzar d'argento; E fpiegaron pennuti cantatori Vari paffaggi in ful tenor del vento, E le fiere domeftiche, e ficure Pafcolar l'odorifere pianure.

Sulla grotta medeíma, onde gl'incanti,
Con sue bestemmie essercito Brunasso,
Tragge l'Angel di Dio, con detti santi
L'abete al tetto, a i facri muri il sasso.
Non mai più d'Ansion Tebe si vanti,
Paragone a tant'opra indegno, e basso,
Quel cantando facea le mura, e'l tetto,
Son satte qui, come lo spirto ha detto.

Edifica parlando il Cherubino
Per fe non già; mà la virtù celefte;
Amministrata dal fauor diuiuo
Tira le pietre vibbidienti, e preste.
lo duerente a i raggi suoi m'inchino,
E chieggio aita alle mie brame honeste
Direstarmene qui solingo, fanto
Tutto di Dio, con disprezzato manto.

Ond'ei benigno le pungenti spoglie
Dal Ciel m'impetra, e le pendici intorno;
Cosi m'infora alle sacrate soglie,
E rende il sito a merauiglia adorno.
Questa è l'istoria nostra; onde m'accoglie
L'isola, ou io m'assido al bel soggiorno,
E quel, che sorge, a paso graue, e l'ento
Natura hà qui prodotto in vn momento.

L'Angel poi se ne parte, al Tempio io reste Pensolo, el iero, e tutta notte orai; Con divisar sue meraviglie desto; Ete bramando, hor mi consolo omai: Prendi, e godi l'albergo, io son qui presto A consegnarlo, oue dal Ciel tù l'hai. Egli il fabrica a tè; rimanti in pace Trà i fiori all'ombra: e qui Brunasso tace.

Espera ini-allettar con la dimora
Trai riposti diletti il pio Messaggio,
Dou'ei sopisca, e non trapelin suora
Della sorgente Fèlume, ne raggio.
Troppo lucida omai nasce l'Aurora,
Disegual troppo el'infernal paraggio;
E chi teme il contrasto, accio non venga
Son nemico all'assassi abada il tenga,
I die

--

I due Prelati, alle sue note attenti,
Ne traggon dubbia, e mas si cura sede,
Mà senza più reiterar gli accenti
Muouono at Tempio, e la sidăza,e'l piede.
Doue poi la, trà mille faci ardenti
L'imagin di Maria pender si vede:
Questo gli ricensorta, e in parte sgombra
Dai petti il dubbio, e rasserena l'ombra.

All'hor che'l Mago il fuo delubro ereffe,
Col mormorar gli fcelerati detti,
Da i gridi orrendi, e dalle note impreffe
A ritrofo venian fpirti coftretti,
Troppo abborrendo, oue pietade haueffe
Albergo, ergere a lei mura, nè tetti:
Per tanto hà d'uopo di maggior aita
L'iniquo, a fabricar l'empia mefchita.

Onde per adempir l'inique voglie,
Con poffanza maggior, prende Brunaffo
Sembianza d'egro, e in lacerate fpoglie
S'apri volando offre il Danubio il paffo.
Poi batte, e chiede alle criftiane foglie
Scarfa mercède in fuon tremante, e baffo:
Bagna il terren di lagrime, e raguna
Al fuo foftentamento esca opportuna.

Entra in tempio cattolico, e celato
In vn'angolo fuo, tacito ei refta,
E poi fi leua dal ripofto agguato,
Più non fentendo alcuna guardia defta;
Sull'altar poggia,e l'empio braccio alzato.
Che ben trema d'orror, ma non s'arrefta,
L'imagin di colei fpicca dal muro,
Ch'aibergò Dio nel fanto grembo, e puro
E pal-

E pallido con essa, e suggitiuo,
Tolta la chiaue, onde pendea sospesa.
Aperse il varco, e s'inuolo surtiuo
Dal limitar della spogliata chiesa.
Ricorse all stro, e ripassando il riuo
Col pondo, che sul cor troppo gli pesa,
Torno con esso a replicar gl'incanti,
E più presti vbbidir gli Angeli erranti.

Per l'imagine (acra ei gli costringe ;
Ond'essi allor più trepidi, e smarriti
Corron precipitosi, oue glispinge ...
Forza del Ciel più che mortali inuiti ...
Vera pende l'imago, il resto singe
Tutto il fellon, con gli scongiuri arditi ;
Mà sabricate da' tattarei num!
Faci, tempio, ed altar son ombre, e sumi.

Hor la Madre di Dio, che mira, e sdegna, Che l'imagine sua resti delusa Dal fellone inuolaïa, e ch'ei la tegna Nel tempio immódo, one suo culto abusa, Schiua riman dell honoranza indegna, E l furto, e l opra, e l mal talenro accusa, E trar d'inganno i due Prelati intende, Onde oscurano il ver mendaci bende.

Di lassu scende, oue ogni Ciel figira
Sotto la bella regione immota,
E gia preme le nubi, accesa d'ira
Sul finto albergo di magion deuota.
Frange il tetto, e le traui, e intorno spira,
Con minacciosi rai tremenda ruota,
Sparge l'aer di lampi, e l'ombre, e'lloco
Di pietà simulata, empie di foco.

E con deftra inuifibile, ò naícofa
Dal proprio lume, ella rapifce il pondo
Dell'imagine propria, e luminofa
La trae dall'ombra dell'ofpitio immondo;
E donde ei la fottraffe ella la pofa;
Con atto fauoreuole, e giocondo.
Donato, e'l Rè, dall'incantato fuolo
Guatan l'imagin pia partirfi a volo.

E far con portentola meraniglia
Fulmine di le stessa a gli empi muri,
Ergono i Messaggier le grani ciglia,
Per sinnocenza intrepidi, e sicuri:
Mà Brunasso le inchina: abbietta figlia.
Ela viltà de'suoi missatti impuri.
Chieggon gli Eroi, qual s'argomenti, ò sia.
Giusta cagion d'allontanar Maria.

Et ei, con raggirar menzogne, e fcuse Nè pur simile al ver, cosa risponde. Mà poi ch'hebbe Maria rotte, e dischiuse Le resistenze alle pareti immoude: Là donde il Mago il suo sembiante escluse Riportò lui sulle cristiane sponde, Poi muoue a libera l'Isola oppressa Da i sieri incanti, e d'error vario immersa.

Già peruenuto al vero Ignatio il grido
Era dell'Oftenfe, ond'ei fi muoue
Per riuerirlo, e và di lido in lido
Ricercando di lui l'orme più nuoue.
Scorta è Maria del fuo miniftro fido,
Si che'l Prelato a maggior vuopo ei troue,
Empie la vela vmil d'aura feconda,
E il legno arriua ail'incantata sponda.

AOM

- Non contendono a lui lo sbarco, ò'l paffo Le naui, anzi di lor pronto drapello Conduce il Patriarca, oue a Brunaffo Vie meno ad hor ad hor crede Trebello. Compariscon due Ignatij, e'l volto baffo Rimane a questo all'appresar di quello, E'l Rè, che scorge l'yno, e l'altro appresso Risoluto parlò: Questi è ben desso.
- L'altro, che discoperto esfer s'auuede, Muouesi per suggir, ma si raggira Senza pensar doue ei considi il piede, Mà per lubriche vie passa, e non mira, E non troua risugio, e indarno crede Co i preghi in Real petto estinguer l'ira Che non troua merce, ne si disende Con arme di pierà, chi l'Cielo ossende.
- Il Rè commanda alla sua pronta schiera, Che'l fermi, e in pochi passi ci si ritenne, E la cornice la dissatta cera Mostra, al cader dell'accattate penne. Cede la sinta alla sembianza vera, E suelar le sue frodi a lui conuenne. E intorno a se cento ritorte, e cento Strinser legami, e raddoppiar tormento,
- E toltogli dal fianco il libro orrendo,
  A la cui lettion l'abifio cerre;
  Stracinar lui, che non potea fcuotendo
  Pur vn de'cento vincoli difciorre:
  Confessa il tristo il suo fallir piangendo,
  Fugge il seruo infedel, nè lo soccorre
  Ma si raggiunge, e si comprende in esso.
  Non che le spoglie, hauer mendace il seso.

D 3 Don-

#### 38 Bulgberia Connertita

Donna impudica in habito deuoto.
Giaceali a canto, e tome verro intrifo,
La notte e'l di, nel puzzolente loto
Facea lezzo al Signor del Paradifo:
Commanda a lui, che quell'incanto ignoto
Disfaccia incontinente il Signor Mifo,
Et egli, oue fedea full'antro ofcuro
Del falfo Tempio il fimulacro impuro

Di propria man l'ineffinguibil foco Sottragge all'vria, e col suo destro piede Cancella ogni carattere, che il loco Circoferiue a i Demoni angusta sede; Fugge lo stuol precipitoso, e roco, Doue sempre e sbandita ogni mercede; E quasi sumo, o solleuata polue; Ogni aspetto mendace si dissolue.

E dal medeime autor guafto l'incanto, Che la natu a ad vibidic coftinife All'emple leggi, e fottopose al pianto D'Auerno, e diportenti il lido cinse. Si riueste il terren l'antico manto, Ch'or lieto, or tristo Belzebu dipinse, E non tristo, e non lieto, appar com'era Suo primo aspetto, e sua sembianza vera.

B come allhor, che full'immobil perno Cangia apparenza la riuolta fcena, E-in-vn momento le pruine, e'l verno Moftra, e dall'Aquilone aría l'arena, E poi ritorna, e d'vn'Aprile eterno R iuefie il prato, e la pendice amena, Sin che il fuo variar più non fi gira, Così l'Ifola al fin fermar fi mira.

E co-

E come allhor, che fotto il Sirio cane
L'auido mientror le ftoppie auuampa,
E le campagne fertili Romane
Purgando, l'Ciel d'ofcura nebbia stampa,
D'abbronzato pallor tinto rimane
L'aer compresso dall'arficcia vampa,
Nè si discerae, se sia sumo, o polue,
Sin che il nembo non s'apre, e si dissolue.

Tal della liberata Isola il Cielo
Rimane oscuro, e mal ficuro il giorno;
Fin che non s'apre a poco a poco il velo,
E la ferenità non fà ritorno.
Di mano in tanto al rigido Trebelo;
Che nè fente nel cor dolore, e scorno
Fuggefi il Mago, e Belialle, e Pluto,
Corfer d'Auerno a ministrargli aiuto.

Miraron lui, con fuggitino legno
'I Bulgheri, affretrar voga atiannata,
Volcan feguir; ma li ritenne a fegno
Il Re, nè per vn fol muoue vn'armata,
Bafta che fuor dell'ingannato Regno
Parta l'anima iniqua, e feclerata,
Che ferba l'odio incontro al Cielo eterno,
E fecojouunque vaporta l'Inferno.



## LIBRO IV.

# 320

#### ARGOMENTO.

Depo vari contratti il Mago prende Alfeo, mà l'empio Auerno «lui l'inuola». Il Rè fallace il Nume fuo comprende; E si dispone ad ubbidir Niccola Delle due insegne la cagion s'intende Dal Mossaggier della Romana scola, Che l'una il genicor cenduse al Regno. L'altra al fissio inuolò l'amate pegno.

L Rè frena l'armata; e fol confente; Che fegua Alfeo per la riulera il Mago; Alfeo, che l'auuenir, come il prefente Del mar comprese, e l'accenno presago.

Nessun meglio di lui vela suggente Strinse, o riuosse a calamita l'ago, B non pauenta in pelago procella, Vso a varcarlo a ciascheduna stella.

Raggiugni tù del scutttore il corso, Il Re, gli dice, e lo rimena a noi, Nè gli sia la pietà scherno, o soccorso, Che disciolga il fellon da i nodi suoi. Io solo a te frà tante prore il morso Rallento, e tù lo sciogli a i remi tuoi, Segui, arriua, & opprimi. Vsate proue Diman do: e quegli ad vbbedir si muoue.

Nato è costui soura vno scoglio Egeo, Doue l'angusta pouertà'l condanna Atratre il vitto affaticato, e reo Lunga stagion dalla schernita canna-Benchè talbor, quando s'auuide Alfeo Dello sperar, che il suo digiuno inganna; Spoglio le vesti, e le commisse al lito Pescator lasso, e nuotatore ardito.

E nudo a saturár l'auido dente Nel mar fi getta,e seguitando il pesce, Egli è l'hamo,e la rete, e frà'l corrente Vmido suol si rauuiluppa, e mesce . Affronto l'Orca, e soffoco souente L'ampia Balena, onde l'Ionio cresce E sparse per lo liquido elemento Le torme erranti del marino armento.

L'arte non già, mà la Natura stessa Gli infegnò pria le pargolette braccia Spiegar fra l'onde, e dalla bocca oppressa Soffiarle fuor con la rotonda faccia. Nuoto bábino, e di nuotar no ceffa Quando il mar freme, ol'Aquilone aggiac-E fl puo dubitar, fe in terra nacque, Tanto è ficuro habitator dell'acque.

Non rintuzza suo sguardo, e non l'opprime L'vmido velo, e per l'ondosa reggia Riga hor l'arene, hor se ne và sublime Tanto, che il Sol per ogni parte il veggia .' Natura, allor che la fua forma esprime, De'pesci empir volea l'vmida greggia Ma i piè crescendo,e l'vna, e l'altra mano, Non le recise, e gli sè volto humano .

Hor

Hor questi a guisa di suelato Astore
Vola non men, che nuestator nocchiero
Vola sull'Istro, e del sugace humore
Con la rapida man s'apre il sentiero.
Quinci voga l'ardir, quindi il timore,
Ciascuno ha l'all, e se ne va leggiero
Più di quadrello, a cui disteso, e scarco
Spinge la cocca il risonar dell'arco.

Fugge I'vn, fegue l'altro, e della caccia Appar la fuga ad hor ad hor più lenta. Troppo il vigor dell'animofe braccia Alfeo rinforza, e'l proprio legno auuenta, E'l fuggitiuo fpauentando aggiaccia, Trema, ed anhela, e'l graue moto allenta, Che farà dunque? e dell'orribil'arte Mancano al fianco fuo l'imprefie carte.

Volgefi a i preghi. O dell'ombrofa Dite Numi discolorati, ombre funeste; Che fin dal centro i miei scongiuri vdite; E sempre al mio chiamar pronti correste: Se mai vittima vecisi alle Meschite; O facelle v'ardei pallide, e meste; Correte pronti a mia salute, e viua Chi la luce per voi ristuta, e schiua.

E volendo più dir, guata, e confonde L'affanno i dertr, e pur così confufi Hidrauffe gli vdi, ch'entro quell'onde Serba l'inferno, e gli ardor fuoi racchiufi, Natura a lui neffun fecreto asconde Di pietra, o d'herba, e ne comprende gli vfi Hora all'amico suo vinto, e perduto Muoue il Demonio a ministrare aiuro Naíce frá i faffi oue fi frange il mare
Senza artiglio, nè branca vn pesce molle,
Di cotanta virth, ch' all'onde amare,
A i remi, a i venti ogni possanza tolle,
Nè mai vela fuggi, quand'ella appare
Più gonfia, e l'Aquilon le sarte estolle,
Che la picciola Remora non frene
A mezza via fulle solcate arene.

Al legnetto d'Alfeo lo spirto immondo
Tratto da lungi, in vn momento appresta
L'ammirabil ritegno, e'l preme al sondo
Di sua carina, e'l naulcello arresta,
Fermasi il moto a mezzo il corso, e'l pondo
Sopra l'onda sugace immobil resta:
Dubbita Alfeo, ch'alcuno sterpo, ò sasso
Dentro all'onda del rio gl'induri il passo,

Torce il timone, e di contrario moto
Percuote l'onda, a rifuggir l'intoppo;
Mà pur nulla s'arrefta, e dell'ignoto
Ritegno fuo non fi rallenta il groppo,
E non può il nauicel full'Iftro immoto
Auanzar, ò tornar poco, nè troppo.
Alteo ftupifce, e con immote ciglia
Arbore fifio al legno fuo fomiglia.

Mà firifcuote fubito, e l'vn piede
Vnifee all'altro, e le due mani al remo,
E'l più cupo del fiume vitando fiede,
E storza lui, con suo vigore estremo;
Mà non passa la prora, e non procede,
E d'ogni estetto ogni rinforzo è scemo,
Che la Remora inuitta il legno serra,
E cotro al nocchier suo vince ogni guerra.
D 6 Qui

### \$4 Bulgheria Convertita

Qui l'animolo Alfeo (corgendo in vano Cozzar col fiume, e dileguarfi il Mago, Penfa giungerlo ancor, benche lontano Per l'onde a nuoto del corrente lago, Getta le fooglie, e con la deftra mano Stringe dell'empio fangue il ferro vago, E con la mancafua rapida, e fola Diuora il fiume, one nuotando ci vola.

Merauiglie dirò, quanto perdeo
Suo legno immoto a breue andare acquifta
Con la man pronta il nuotator Alfeo,
El feguito fellon se ne rattrista.
Mà non manca però lo spirto reo
Di nuoua aira, e si trassorma in vista
Non saprei dir, se di Dragone, ò pesce,
Che ne questo, nè quel misto riesce.

Squammofi i fianchi, & hà le fpalle alate; E con due code il largo fiume abbraccia; Folgora il ciglio, e trà le zanne lirate Apre vn'abiffo la tremenda faccia; E le branche hor folleua, onde fquarciate Spumeggià l'òde, e'l ciel bagna, e minaccia; Hor detro al fiume accelerando il nuoto; Turba l'otio all'arene, ai pefci il moto.

Come Balena, che per l'onde amare
Afronia i legni, e innanzi a loro inghiotte
Nel largo ventre, e poi rifoffia il mare
Sopra l'antenne ipauentate, e rotte.
D'auanti al nuotator lo ipirto appare,
Spargendo acque, & arene, orrore, e notte,
E dalle ciglia feruide, e funefte
Traggon fulmini ancor le fve tempeste.

Quinci benehè d'Alfeo l'anima forte

Non intenda timor, dubbiola alquante

Par che s'arrefti, in affrontar la morte,

E fia temeritade ardir cotanto.

Mà tofto a i dubbi fuoi ferra le porte

L'viato cuore alle vittorie, al vanto,

E feaccia ogn'ombra di pungente gielo,

Tanto e'l defio di compiacer Trebelo.

Si ristringe all'assalto, ancor che nudo,
No habbia a tata proua altro, che l' brado;
E s'auuenta animoso al mostro crudo,
Ogni cura di sè lasciata in bando.
Non ha l'angue infernal corazza, o scudo,
Che incontro al nuotator duri pugnando;
Mà discaglie conteste il cuoto ingombra,
E ferir non si può, ch'e spirto, & ombra.

Nelle (quamme infrangibili di punta (Ch'ei tali filima) Alleo la ipada (pinge Mà non troua contrasto,e non impunta Nel sembiante crudel, ch' Auerno infinge; Trasora il serro, e pon si torce, ò spunta, Mà s'incontra col nulla, el nulla attinge; E così l'umo dell'Abbisso appanna L'humana vista, e l'intelletto inganna.

Al fin's accorge, e con difprezzo altero Volge il nuoto alla naue, e le deride, E folo a incatenar tende il nocchiero. Già già l'arriuà, e'l corfo a lui recide La man, ch'adegua ogni mortal penfiero; Stringe la poppa, e la fugace naue Ferma per fua; qual torto ferro, grane.

S'allunga il Mago, e fulla prora estrema
In van ridotto, al fin si getta all'onda,
Tanto il consiglio suo cede alla tema,
Es'attusta nell'istro, e si prosonda,
Seguelo Alfeo, benche'l Danubio il prema,
El'ha già sotto entro l'arena immonda,
Quando il Demonio a liberarlo accinto,
Di mano al vincitor sottragge il vinto.

S'interpon frettoloso, oue già'l prende L'Eroe Treballo, e gl' incatena il piede, Legando, lui con le sue proprie bende, Ch'ei per fretta vestito al rios si diede, Alsco menarlo al Rè de'Miss intende, Che il serberà trà le superbe prede, O in Odisso, o in Sosia, distretto, e chiuso Troreo schernito, e prigionier deluso.

Ma per foccorrer lui fango, & arena
Mefce Idraus alla fua lutta appreffo,
E sù per l'onda placida, e ferena
Il nembo forge ofcuratore, e fpeffo.
Hor che farà quel vincitor, eh'appena
Può trà quell'ombra ritrouar fe fteffor
Suela con man le proprie luci, e lafcia
L'empio languir trà la dolente ambafcia.

Ei langue si, che d'ogni fenso priuo, Chi da lor crede argomentar la vita, Affermar non può mai, ch'egli sia viuo; Mà della ria prigion l'anima v(cita, Pronto all'hor si soppone al seminino Limmondo spirto, egli ministra aita, Esel'reca si gli omen, e dall'ime Parti dell'alto Rio sorge sublime.

Spie-

Spiega per lo Danubio il volo, o'l nuoto
Non fai ben dir, che il pie maneggia,e l'all,
Elorge a guifa, che lafciando il loto
Poggia il vapor, che il pigro letto effali,
E quel pondo infelice all'aer voto
Porta, e lottrae da gli imminenti
E refpirando il freddo bufto, arriua
Doue al sommo del Rio la luce è viua.

Mà quinci il volator, d'un elemento
Batte nell'altro ancor l'unide piume,
E non viuo Brunaffo, e non ifpento
Via fe ne porta, e lafcia a tergo il fiume;
Alfeo fi lancia a feguitarlo intento
Frà l'ombre sparte, al ricourato lume;
Ma non ha penne, e già lontano il mira,
Efrà il gelido umor s'infiamma d'ira,

Come talhor, fe Foliga spauenta
Scoccato strale, e non le tronca il volo,
Rapida suor dell'acque, e violenta
Ribatte i vanni alla magion del polo;
E'lbracco nuotator, che se l'auuenta,
E rompea da vicin l'ymido suolo,
Scorgendo in aria il suo desir lontano
Latra, e s'assanna, e la richiama in vano.

Così l'indarno affaticato Alfeo
Lafciar full'Iftro le fugaci penne,
Chegl'inuolaro il fuggitino, e reo,
Ela traccia di lui mancar conuenne.
Toma a ridir, ciò che per l'onde ei feo,
E la ftrania cagion, che lo ritenne.
Mà, ch'ei non hà da folleuarfi a volo,
E'l labro i denti, e'l piè percuete il fuolo.

Il Rè, che leggier cura effer s'auuede
Seguir' va empio, e vuol cozzar coi Regni,
Lafciam pur, dice, in separata sede,
Che sia roso costui da i propri segni,
E noi pensiamo a stabilir la Fede,
Che mostra al nascer suo si chiari segni,
E riuotto a Donato. Io ben m'auueggio
Del mal presete, onde trabocco al peggio.

Vaccillar fento il nostro error mendace,
Che già tant'anni il popol meco inganna,
Prouo gl'idoli nostri, ombra fallace,
Scorgo l'error, che gl'intelletti appanna;
Ma già s'appresta la splendente face
A illuminarmi,e'l mio fallir condanna,
E'l ver comincia, e suoi lucenti raggi,
A colorirmi di pensier più saggi.

Non gli rifiuterò, nè creder voglio, Che il vottro Dio fenza cagion vi mande Al Mifio Rè dal Vaticano Soglio, Che'l Cielo a voto i fuoi fauor non fpande, Mà volentier ciò ch'ei diffonde accoglio, E pronto adorerò Nume si grande, Pur ch'ei non mi difdegni, e non rifiute Rendere a i voti miei gratia, e falute.

Nelle man voftre a confegnar me stesso
Dunque vengh io, voi precettore, e duce
Sfrondate il bosco tenebroso, e spesso,
E m'insegnate a riguardar la luce,
E quand io saro tal, ch'ester concesso
Mi possa il sacro vmor, ch'a Dio conduce,
Fin'nor vel chieggio, e qui la man'impegna
Per quella Fè, ch'egli abbracciar ditegna.
Mà

# Libro Quarto.

Mà pria, che l'Oftienie al Re Trebelo Risponda, erge la fronte, e i lumi affila Sparsi d'alta letitia, e'l Re del Cieto Ringratia, e'l dono onde venia raunisa l Indi si volge con si satto zelo, Che l'interno pensier l'imparadisa. O fortunato Eroe, cui d'abbondanto Gratia ricolma il sempiterno amante,

O rre volte beato, il cui veloce
Paffo rifugge dal fentier di morte,
E di quel Dio, che per noi pende in Croce
Nell empirea magion ti fai conforte:
Deh ferma il piè, ch'ogn'altra cura nuoce,
Ei grande è folo, ei gloriofo, e forte,
Per lui regnano i Regi; e di lui priui
Caggion gl'Imperi, e non han vita i viui a

Tofto auuerra, che di fua legge iffrutto
Seco viural, per viuer fempre, e poi
Fuor d'humano contrafto, e fuor di lutto
Pascer seco in eterno i defir tuoi;
E in terra ancor, vò che tu speriil frutto
De'tuoi chiari sudor sparsi per noi,
E che distrutto col sauor del Cielo
Qualunque emulo suo calchi Trebelo,

E dicendo così, verío gli armati
Bulgheri il legno s'auuicina in tanto,
Conducendo il Rè lor,co i due Prelati
Roma, e Bizantio all'uno, e l'altro canto
Empion la bianca vela algenti fiati,
E la spingon del lito al verde manto,
Che il ferro intesse, la gran selua d'armi
Si muoue al suon de'bellicos carmi.

Come non producesse herbe, ne spiche La state in quel terren Cerere bionda, Ma l'adi ato Marte elmi, e loriche', L'ampia messe dell'armi empie ognispoda. Ondeggiano l'insegne in sull'apriche Spiage; e'l Danubio a se ritira l'onda Morso dalla lor sete, e la si vasta Germania, appena al nutrimento basta.

Mostra, additado hor quelle squadre, hor quell Re de Misi al Messagier Romano, (ste Quali audaci a gli affalti, e quai sien preste A raddoppiar le scorretie sul piano, Quai costanti a gli affedi, e quai moleste Con gli archi esperti a faetrar lontano, Dimostra al fin le due maggiori insegne Corregger, l'altre, e ventillar più degne,

Quell'alato corfier da mè fi spande,
Quel serito Leon Flauio mio figlio
Solleua, & amendue con memorande
Proue l'alzammo di mortal periglio:
Forse non giunge alle Latine bande
Dell'origine lor sama ò bisbiglio;
Due breui storie i due principi; sur o,
Ch'io mostrar deggio à disuelar l'oscuro.

Prinato io nacqui, in Bulgheria per fangue Non fi reda l'Imperio oue l'ingegno Trà noi fourasta, e la virtù non langue, Jui s'aduna, e fi colloca il Regno; Qual più s'appressa a rimaner essangue Nel siero agon, della corona è degno. Profitteuol costume, in cui sol'vna Domina la Virtù, non la Fortuna.

- Io l'animosa mia giouane etade
  Vaga di meritar trassi per tanto
  Frà le picche nemiche, e stà le spade
  Cercando gloria e tentai rischio, e vanto,
  Non mai vinto cedei la palma, e rade
  Volte non vinsi: hor lacerato, hor franto
  Pur tenni il loco, e con gelata mano
  Strinsi anco il ferro, e ne disesi il piano.
- Di due mila destrier nouello Duce
  Erio, quando a me Foca inganno ordisce,
  Foca; il cui chiaro nome arde, e riluce
  Sì, ch'ogn'arme miglior ne sbigottisce.
  Numero eguale il Capitan conduce,
  Ond'io nol temo, e chi mi segue ardisce.
  Ma non vrta il nemico, e volge il piede
  Alla suga mentita, e'l campo cede.
- Eta faluarfi entro vn'angusta valle,
  La seguita Vngheria suo corso affretta,
  E chi l'incalza alle tremanti spalle,
  Non incontra, non regge, e non aspetta.
  Batte a trita carriera il noto calle,
  lo seguo audace, e lo sperar m'alletta,
  Auido alla vittoria, e men guardingo
  Mi sa la voglia, ond so m'auanzo, e spingo.
- Era la valle, oue la gente armata
  Timida fugge, in fulla foce angusta,
  Mà internandosi poi più si dilata,
  E inalza i sanchi orribile, e vetusta.
  Foca nell'ampio grembo hauea celata
  A mia distruttion gente robusta;
  E lungo'l monte a contrastar l'vicita.
  Me ne spinge alle terga altra infinita.
  E di

E di picciol rufcello, ampio torrente Sopra noi fatto, adosfo noi lo spinge, E col vantaggio della via cadente Sbaragliando il mio stuolo, il ferro tinge, Sparso nel volto di pallore algente Ogni Bulghero mio, meco si stringe; lo lo rincuoro, e le parole amiche Son ranti l'cudi al cor, tante l'oriche.

Mà tante arene in fulla sponda Egea Non bagna il mar, nè trà l'oscure bende Notte, che'l Mondo fervido ricrea Di tanti lumi il Ciel sereno accende, Di quanti armati il numero crescea, Da quante spade il mio drappel s'ossende, Ch'animoso resiste, e ben la vita Gli può, mà non la palma esser rapita.

Guardando intanto alla man destra, io scorgo
La fatita men ripida del poggio,
E la m'inoltro, apro i nemici, e forgo,
E sù i lor petti souerchiando poggio;
Io primiero al morir la vita porgo,
E'l petto all'afte impetuoso appoggio,
Supero ancor perduto, e grido. Ardite,
Guadagna yn varco sol due mila vite.

Mà non veggendo più Bulghera infegna
L'auuerfo Duse oue n'hà chiufi,e Aretti;
Morti ne stima,o da catena indegna
In disperata seruitù ristretti;
E l'inuitto valor già ne rassegna
A disender sull'erto i forti petti;
E con alberi tronchi, a terra stess
Ne guarda il sito, e nè conserua illesi.
Score

Scorre in tanto la valle armato Foca,
E'l crin d'alloro imaginato adorna,
L'inuita vn fonte alla fresc'onda, e poca,
Scende di fella, e intorno a lui foggiorna,
Legato all'ombra il corridor colloca,
Spauento il vince, onde se luaggio e i torna,
E leuatosi in piè si frange il morso,
Turba la selua, e ne risuona il corso.

Dall'incostante, e timida carriera
Verso gli Vagheri suoi, con voto arcione,
Prende argomento ogni nemica schiera,
Che sia'l Duce maggior morto, o prigione.
E già languida al vento ogni bandiera
Spiega sue ruote, e par che morte suone
Il rauco suon dell'affannata tromba,
Che in tristi accenti il suo dolor rimboba.

Ond'io , che gli auuerfari impauriti
Effer m' auueggio, e mouer dubbio il passo,
Tempo non perdo, e i miei copagni arditi
Sopra di lor precipitando abbasso,
Che vanno a guisa di Leon feriti
Doue giace il passor di vita casso,
Con branche aperte, e con fanguigni detti
A lacerar gli sbigottiti armenti.

Sù gli smarriti il mio diluuio scende
L'arida valle a riempir di sangue,
Frange l'ossa, e le membra, e l'armi sende,
E ricolma il terren di turba essangue.
L'Vonghero cade alle percosse orrende,
O sugge lor, qual pargoletto l'angue,
lo seguo, e vinco, e'l corridore alato
Fù da me poi per proprio segno alzato.

Lo spauento di lui difegnan l'ale,
Ch'al corso impenna,e'l Pegaseo creduto
Forse saria con l'apparenza eguale,
Mà l'vn vola canoro,e l'altro muto.
E qui si tace,e sulla ripa sale,
Doue il circonda il martial saluto,
E più d'appresso il riuerisce altero
Magnanimo campion vestito a nero.

Trae seco vn Ceruo, che la selua indora
Dell'alte corna, e gli vien sempre appresso,
E par che gli rammenti ad hora ad hora
La bella serà vn suo dolente eccesso;
E'l tormento che l'ange, anzi l'accora,
Porta nel cor si sieramente impresso;
Ch'ei si distrugge in lagrime, e due siumi
Sparge la notte, e'l di da i propri lumi.

Segue il Bulghero Re. Questi è mio figlio (E l'accenna a Donato) egro, e dolente D'esser campato da mortal periglio Per mano amica, e lei rimasta algente. Egli il racconti, e col paterno ciglio Ne sa richiesta, e'l Prencipe consente A fatisfar del genitor la voglia, E parlando inaspir la propria doglia.

Così comincia. Hà la gelata Luna Già fette volte, e fei l'orbe ripieno, Ed'altre tante appicciolita, e bruna Furò il candido argento al Ciel fereno, Che per vario trabalzo di fortuna Vn guerrier giunfe al Bulghero terreno Dalle sponde del Tebro, e qui si noma Poscia il Roman, dalla sua patria Roma.

13 1

i costume gentil, d'aspetto bello
Era il guerriero, e'l mento a lui sioriua
(Dolce maturità) del primo vello,
Che nol lasciaua ignudo, e nol vestiva.
D'Ebano in sul'Auorio era il capello,
Che la neue nasta vela, e rauniua,
E la sa trasparir, si come suole
Trà le nuuole rotte aprissi i Sole.

S'amo, e per amarlo, oime, l'vecido , Suenturata virtù, s'ella praduce La propria morte, 'Amor cieco, & infido , Se chi lo fegue, a ranto mal conduce . Sorge de'Mifi in full'eftremo lido Vn'aspro colle a falutar la luce , Ch'ei primo incontra; vna fortezza a lui Francheggia i fianchi, e fà riparo a nui .

La frontiera à guardar cura gelosa
Muoue il mio Padre, alla custodia meco
Manda Roman, che senza lui noiosa
Sarebbe, e la rallegra il viuer seco,
Genre habbiamo appo noi,più ch'animosa
Patiente a soffrir l'assalto Greco,
Veglia la guarnigione, e spia d'intorno
Ciò ch'asconda la notte, o suelì il giorno.

ulla muraglia, onde lontan fi scorge
L'ima pianura, al mio Romano appresso
Passeggiam soli, e l'uno all'altro porge
Conforto al cor da lungo tedio oppresso.
Doue al piè della rocca il poggio sorge
Giacea, d'acqua, e di limo arro recesso,
Che trà stagno, e palude in dubbio resta
Qual sia di loro, e non è quel, nè quessa.
Vdis-

V diffi vn giormo alto rumor, che scuote Gli vimidi arbusti, e la scluaggia canna : Timor d'infidie il dubbio cor percuote La ve la sclua il veder nostro appanna : S'esce, o non esce all'apparenze ignote? Romano il niega, e'l troppo ardir condana Che non è perder se, perder le mura, Che tutta Bulgheria rendon sicura.

To forridendo, e qual viltà nouella
Ne firinge il praffoz e pauentar l'offese
Çi sa dell'ombre, a gusta di donzella?
Mè non turba il periglio ancor palese.
Andianne aduque, oue il rumor n'appella
E libero per noi resti il paese.
Già perduto è chi teme, e giusto parmi,
Ch'oue manca l'ardir, si posin l'armi.

Il Latino guerrier gli omeri firinge,

E non già per fua voglia il camin prende
Mà per mia fola, e di voler s'infinge
Quel ch'a me piace, e'l fuo defir lospende
Già siamo que la macchia il loto cinge,
Stuol di cento guerrier nosco discende,
E peruenuti, que il rumor si sente,
Orma non v'apparia d'armata gente.
Mà della fronda scompigliata il suono

Segue, e l'orrore; onde il drappel difceso Quanto i rumor più solitari sono Peggior gli stima,e qualchè nume offeso; Oresce il rimbobo,e lospauento,e'l tuone E già volto alla suga, il corso è preso. Fermi, dich'io, non v'e cagion di tema;

Ma non fente ragion chi fugge, e trema.

Meco folo riman Romano, e piglia A trar dal fasso gli indurati lampi, Poi condensa di lor fiamma vermiglia; Che può struggere i colli, ardere i cam pi, Si tenace è'l composto oue s'appiglia L'incendio, e non pauenta vmidi inciampi Sourasta all'onde, e non l'ammorza il veto, Sol dall'arida arena effer può spento.

Getta le fiamme, e dall'ardor veloce Abbracciata è la felua, e'l bosco acceso, Ribolle il fango, oue la vampa il cuoce, Fuma ogni tronco, e romoreggia offelo, Scorre la fiamma capida, e feroce, Gorgoglia il letto dello stagno inceso, Nè riman parte, oue l'ardor non passi, E in cenere disfatta ogn'ombra lass.

Solo v'appar della frondofa vesta Mal confumato vn piccolo gherone, Roman s'inoltra oue la fiamma hà defta; E'l suolo arficcio a riguardar si pone, E giacer vede one l'incendio resta Con fette Cerui vn'orrido Leone, Che fuggiuan da lui, quando la felua? Manco stringea la generosa belua.

E da questo rumor la gente tratta Moffe a tentar la torbida palude, Ch'arfa, e disciolta dall'ombrosa fratta L'incendio adunator costringe, e chiude : E quini one la felua è men disfatta, Treman le belue pauentose,e nude, E'l pasciuto Leon più non offende Preda, che non fi fugge, o fi difende .

Meco Roman, delle paure infide, Che son ombre souente, e paion morti, Con beffeggiar tai vanità forride. E già sono alla rocca i piè ritorti, Ouado il Ceruo, ch'io meno, ecco mi vide, Che là giacea trà i miseri consorti, E con murmure, e gemito richia ma A ricourarlo il suo Signor, che l'ama.

Io nutrito l'hauea nella magione Real da piccoletto, e mansueto, Cingon le corna sue frondi, e corone, Hor di ginestra, hor di reciso abeto : Neffun mi tocchi, in rilacente ottone Porta scritto à chi'l chiama il mio divieto . Prendea cibo da tutti, e si fasciaua Libero, e dall'albergo iua, e tornaua .

Al fin in compagnia degli altri feri Tornò seluaggio, & hor colui raunisa, Che l'hà nutrito, e par che brami, e speri Ch'io'l riconosca, ein me lo sguardo affisa: Natura atti pietofi,e lufinghieri. Gli fomministra in disusata guisa, Stende il collo ricinto, e mostra in esso Di Flauio il nome, e'l mio dominio impref-(fo.

Io riconosco entro il suo pelo irsuto Lo scritto già della mia propria mano, E mi dispongo a ministrarli aiuto, Non vuol pieta, che fi dimandi in vano; Ma qual pietade ? al fupplicar fuo muto Consento io dunque, e dispietato, e infano, Dell'amico fedel non odoil grido, E per vn Ceruo il mio Romano vccido . Trà'l

Trà'l fier Leon, e l'abbronzate prede
Mi fospingo animoso, e'l caro amico
Chiama, stolto, che fai, quando mi vede
Irritar l'ita del crudel nemico;
Ma tant'oltre oggimai l'incauto piede
Porta il nuouo desio; con l'vso antico,
Che'l dado e corso, e la gettata sorte
Solo amette fra noi, vittoria, o morte.

Sorge il Leon ferocemente, e riede
Contro me fiero, e la mia fronte ciata
D'inferior, acciar fuper bo eccede
Con la bocca crudel di fangue tinta,
E mentre io vò con l'animolo piede
Paffatli il fianco, e la farifia è fpinta,
Con le branche ambedue l'afta mi préde,
La tira, e fuolge, e l' mio ferir contende.

lo m'ingegno a ritrarla, ei la ritiene
Con maggior forza, al fin per sua la suelle:
Traggo io la spada, oue lo ipiedo ei tiene,
Mà troppo al paragon rimango imbelle,
Mi s'auuent'egli, io le bagnate arene
Cangio, e risuggo a queste partia quelle,
Egli con l'arme mia vuol pur ch'io pera,
Es suga, io suggo, ei cacciator, io fera.

Due volte, e trè m'hauea raggiunto, e l'assa Mi trasiggea, che di mia mano ei trasse. E due, e trè volte hor è distolta, hor guasta Dal canto schermo, ond'al mìo mal no passere à la mischia ei di vigor sourasta, (se, Mè sottraggon le sughe accorte, e basse, Doue srà l'ombre in sequestrato loco La macchia è l'capo, e lo steccato è l' soco.

E 2 Non

Non m'abbandona il mio Romano, ahi mio, Perchè'l dirò, s'acerba morte il fura? Morte non già, che il micidial fon'io, Che il traggo al pian dalle guardate mura. Rapido il Caualier giunfe, e ferio Nella belua magnanima, e ficura, Differra il fianco, e sa trouar la spada Di trafiggerle il cor l'occulta strada.

Sente il ferro mortal nel core offeso
Da nemico maggiore, ond ella schiua
Mè vile, el proprio dardo inutil peso
Getta, e l'artiglio all'altrui morte auuina;
E'l Romano Campione, in van difeso
Dalla propria beltà, che in lui fioriua,
A i piè si getta, e sue leggiadre membra
L'ygna, e'l dente crudel guasta, e dismébra.

Come le spoglie de'suaui frutti
Frettoloso coltel trincia, e dispensa
Tenere, e nude a i condiuanti, e tutti
Sparge, e comparte alla superba mensa e
Cosi gli artigli insanguinati, e brutti
Spiega il Leone a stogar l'ira immensa.
E gia tant'oltre al Caualier languente
E' cresciuto il dolor, ch'ei meno sente.

Straccia il bel vifo, e'l generofo petto
L'orgogllofo animal, Rè d'ogni fera,
Nella poluere il crin giace negletto,
Stratio infelice, di beltà guerriera.
Io riprefo il mio dardo, il corfo affretto
Per diftoglier da lui ftrage sì fiera;
Mà fopra il caro mio pegno perduto
Giungo a tempo al dolor, tardi all'aiuto.
Rie

Riferifco il Leon, si ch'ei trafitto
Nè cade appieno, e sostiener non puote
La rotta salma, e con ruggito inuitto
L'aperto fianco il nudo fuol percuote.
Nonbado a lui, ma sull'amico assitto
M'inchino, e'l richiamai con queste note
Roman Flauio t'appella, ohime, Romano
Rispondi, ascolta, e mi lamento in vano

E credendol paffato, e con lui fpento
Il viuer mio, che fenza lui m'annoia,
In me medefmo il crudel dardo auuento;
Non fia ver che l'vn viua, e l'altro muoia;
Mà tragge egli vn fofpir foaue, e l'ento,
Onde parue il dolor mutarfi fin gioia;
E in mezzo al fangue, che l'arena allaga,
Bende vn forrider fuo bella ogni piaga.

Poi con languida voce, oue la morte Cosparge il gielo, e la discioglie appena E mezza cice de labbrine fulle porte Mezza rimane aggi dolor l'affrena, O Flauio, ei diffe, alle mia dura sorte Non voler, si o ti lasso, accrescer pena; Che ti non m'ami, e perturbando inuidi Il mio lieto morir, mentre t'vecidi.

Viui al commune amor, basti vna vita
Fuggir da noi, che se la mia disciolta
Parte, e appresso di mè giace sinita,
Tù la conserui, e riman teco accolta.
E la spoglia morsal, poichè pattita
L'alma vedrai, sia di tua man sepolta;
Mà conforme alla vita habbian quest'ossa
In cattolico Tempio, honor di sossa.

E 3 Eco.

E così fauellando, ei firinfe il morfo
Al morir mio, si che la man s'agenne
Di troncar l'ali al disperato corio,
Che gia spiegaua al dipartir le penne,
E'l milero guerrier, da cui soccoso
lo resto viuo, e a lui morir conuenne,
Vistomi rimaner, passo contento,
E terminò come fauilla al vento.

Io poscia il sepelli, come egli impone,
E'l feretro inondai d'amaro pianto,
E per memoria del funebre agone,
Che'l cor m'adóbra, e co i penseri il mato,
Porto per mio vessillo il ser Leone,
E'l memorabil Ceruo ho sempre a canto,
E mai notte, ne di tregua, ne pace
Dal duolo impetro, e qui sospira, e tace.

19,24 39,74

# LIBRO V.

# RE

d

#### ARGOMENTO.

Cangia la propria infegna il Rè Trebelo,
E co ifigli, e con gl'altri instrutti appieno
Nella Fè, lè battezza, a smoico il cielo
Della Religion gli accende il feno;
Non puote il Campo il fius sostante zelo
Muoner col pianto, è ritenerlo a frene.
Alberto il fegue, abbandonando il mondo,
E resta a Flauio del gouerno il pondo:

Onato appena i chi ari ge sti api proua,
Onde il Bulghero alzò la do ppia insegna,
Che Leone,ò Destrier,dic'ei,non gioua;
Mà conuien solleuar nota più degna;
Io col segno del Ciel venuto in proua
Ruppi del Mago ogni apparenza indegna,
Cadder le Piante, ele derise il siume
Sparse di sango, e di schernite spume.

L'Arbor doue mori l'Eterna Vita,
Chiuse l'Inserno, e incateno la Morte,
Somministra ai guerrier sourana aita,
E d'Abisso per lei treman le porte;
Atterrisce Massentio, e colorita
Di luce, insiamma il Vincitor men sorte,
E l'auuersario sulminar la mira
Di Dio la strage, e le minaccie, e l'ira.

E 4 Sotto

## 104 Bulgheria Conuertite

Sotto la scorta sua Cesare abbatte

La Persia armata, e di trionsi onusto
Sempre torno, quando per Dio combatte;
Col suo Vessilio il vincitore Agusto.
Il Re, dalla cui mente omai dissatte
L'ombre cadean d'ogni pensiero ingiusto;
Prende il saggio configlio, e immantinente
Cangiar l'insegna al sacro Eroe consente.

E commanda all'Alfier, che giù deponga Dall'afta d'oro il Corridore alato, E la Croce d'argento in vece efponga, Come configlia il Meffaggier Prelato; Ma Flauio al Genitor par che s'opponga, A ferbar volto il fuo Leon piagato, E dit's al Re, ben feguirà la voftra, Comunque apparirà l'infegna noftra.

Mà celar non debb'io, ch'ogni mia ichiera
Già per lungo vso a contrastare auuezza;
Col ferito Leon nella bandiera,
E guidata da lui presider franchezza:
A i contrasti più lenta, e men guerriera
Sott'altro segno haurà minor ferezza;
E la memoria di Roman s'ossende.
Che con sua morte il viuer mio disende.

Sempre mal fà, chi nell'oscuro oblio
D'huom valoroso i chiari gesti insonde;
Tanto auuerra del vostro nome, e mio,
L'auuenire al preterito risponde;
E già persuader non mi poss'io
Piacer' al Ciel chi l'altrui sama asconde,
L'inuidia sola auuelenata, e mesta
Seppellisce di noi quel che ne resta.
Ri.

Rifponde il Re ; dal voftro arbitrio penda O di ferbar, o di cangiare il Segno, Onde affetto pietoso fi comprenda, O volgendosi a Dio sorga più degno. Ma l'alato corfier commiato prenda Animal da seruigio, e non da Regno, Di cui preme l'arcion l'audace dorso, E lo stimolo,e'l fren gli regge il corfo.

La Croce erger voglio io, dalle cui braccia La Morte è vinta, e'l Ciel trionfa, e regna E la sua luce ogni anuersario aggiaccia, Trema clascun la vincitrice insegna: E chi meco a seguir nouella traccia S'accinge, e riguardar meta più degna, Miri all'essempio del suo Re Trebelo, E'l Vessillo immortal segua del Cielo.

Mà non sia per timore, ò per rispetto Mortal, che variar penfi configlio, Ne da paterna volontà constretto, V ò che mi fegua, ò l'vno, ò l'altro figlio. Venga chi sente stimolarsi il petto, Ne falfeggi il defio la voce, o'l ciglio, Chi vuol s'vnisca alla Cristiana Croce, Questo sia'l dimandar, questa la voce.

Chi restare idolatra, all'ombra resti Del ferito Leon con l'vso antico, L quei di là, come di qua fian questi, Al Re ciafcuno indifferente amico. E fermato così, molti son presti L'orme a lasciar dell'infernal nemico, Ela Croce a i fedeli ecco s'espone, E sopra chi riman rugge il Leone .

## 106 Bulgheria Convertita

Mà foico il Ciel fulle feroci branche
Le nubi imbruna sel tinto orror balena
E fulla Croce pia lucide, se bianche
Fanno ap patir tranquillità ferena
S'instruiton le schiere, onde non manche
Del diritto sentier notitia piena,
E cio c'han d'vopo, a i semplici deuoti
Compartiscon Ministrie Sacerdoti

Di quà, di là per diece lingue, e diece,
Salutifere al cor paffan le note,
Furgafi il neto dell'antica pece,
La contratta caligine fi fcuote.
Ciò che non fi permette, e ciò che lece,
Ciò che temprar, ciò che fchiuar fi puote
Tutto s'apprende, e della Fede il lume
Infonde al popol pio legge, e coftume.

Da i Sacerdoti ad in gnar s'attende, (co; Quanto il Sol gira, e perchè il giorno è po-Ne' padiglioni, oue in ciafcuno fplende Dell'aureo, di malleuadore il foco; La meta della notte anco fi fpende, E'Officnfe, ou'e più largo il loco Del padiglione, i documenti fuoi Sparge, e comparte a i più fublimi Etoi.

Mostra come yn sol Dio viuendo impera,
Gli altri son morti, anzi pur sasso, o luto,
E con sembiarza spauentosa, e sera
I creduli affannando inganna Pluto,
E come torna lucida, e sincera
L'anima, scorta dal diuino aiuto,
A riuerir trà gli Angeli il Diuino
Oggetto, in trè persone vnico, e trino.

Il Re la disciplina auido apprende,
E la si stringe, e in mezzo al cor si serma,
Che qual rigido scoglio, oue l'offende
Più l'adirato mar, più si conferma.
D'Alberto anco sicura al petto seende;
Mà qual se menza in piaggia arida, & erma
Nel sen di Flauio, ò non s'apprede, ò perde,
Pria, che il maturi, e impallidisce il verde.

Dall' Oftiense al nuouo giorno in tanto S'apparecchio ciò, che il Battesmo chiede; E poi che l'Alba con la luce a canto Alle notturne tene bre succede; Veste il Pontifical facrato ammanto; E si colloca in rileuata sede; Fin che il Bulghero Rè giunga aspettato; Con espresse dimande al trono aurato;

Senza sponda è la sedia, e la pianeta Di color di viole, al Bisso lieue Discopre il fianco, e dall'aperta seta Esce il candor dell'increspata neue, Sorge la Mitra, e qual sourana meta Al Ciel s'innalza, onde virtù riceue; E la cima sua d'oro appar diussa, Quasi acuta piramide recisa.

Mà ecco omai, che l'ordinanza è mossa A coppia, a coppia, a passo graue, e lento a Mossa l'armi pietà, mà non rimossa Però la forza, e'l lor vigore spento.

L'aria intorno splendea lucida, e rossa, Spargendo siamme il solgorato argento, Che tal sembra ogni arnese, oue la spera Del Sol feria la prolungata schiera.

## 108 Bulgheria Conuertita

Passano in lunga serie i candidati,

Quai con mazze di ferro, e quai con aste
Sopra l'omero destro, e vanno armati,;

Ma non hanno cimier, ch'a lor souraste;
Di qua folti, e di là da tutti i lati
Concorrono a veder le turbe vaste,
Che le pie ceremonie empiono il core
Di pietà, di rispetto, e di stupore.

L'ordine regge Alfesse, di cotta
Candida inuolto, e sa passar dissinti
Guerrieri, e Duci,e della serie addotta,
Sono i passi da lui frenati, ò spinti,
Paggi, e Scudier disordinati in frotta
Son dal seuero ordinator respinti,
Che il calle sciolto, e disgobrato ei vuole,
E se file del mezzo immisse, e sole.

Traggono i maggior Duci al lato manco ;
Chi promette per lor fede alla Fede;
Trebelo và fenza nefluno al fianco,
E per sua ficurtà Niccola chiede;
Per lo Sommor Pontefice Lanfrando
Promette,e segue lui, che lo precede :
Copetto è l' Rè d'vna purpurea vefla;
Lo scettro in mano,e la corona hà in testa.

Mà peruenuto l'ordine alla tenda,
Doue il Romano Prefule l'afpetta,
Impone Alfesheo, che in due si fenda,
E in affistenza al suo Signor si metta.
Poscia sà, che l'vn sorga, e l'altro scenda,
Que strosferisca sè, quegli l'ammetta,
Seguono i figli, e seguon le risposte
Placide, e rispondenti alle proposte.
Del

Del Padre in nome alihor, del Figlio, e dello Spirito Santo, ei dice, io vi batezzo, E íparge il falutifero rufcello, E difeaccia da lor l'antico lezzo: Fuggi stridendo ogni Angelo rubello', Quinci respinto all'Acheronte in mezzo, E l'anime restar' per le suggite Orride impressioni, a Dio gradite.

O con quai nembi, e qual tonante verno, Che spezza i lampi, e grandinar sa l'ombra, Fuggon gli spauentati al pianto eterno Mentre l'oscura impression si sgombra, Vomita zolso il discacciato interno, Che di stamma, e d'orror le nubi ingobra, E quà, e là, della tartarea notte Spalancato l'Abisso i numi inghiotte.

Mà quanto apprefio lor l'ombre infernali Chiuggon' più denfe il tenebrofo fondo; Gli Angeli puri dibattendo l'ali', Rendono a i fuoi deuoti il Ciel più mondo; E co i fiati lor molli, aure vitali Spirando licti, a far più bello il Mondo; Due volte, e tre ful conquiftato Regno Dieron di gloria; e di trionfo il fegno.

Dall'onde Caspe al cominciare vícito
Non era affatto in Oriente il Sole,
E si conduse al Mauritano lito,
Lasciando all'ombre la terrena mole,
Che'l Battesmo de'Bulgheri fornito
Non era appien' sulla nouella prole,
Onde conuien, che se ne serbi ancora
Non poco auanzo alla sorgente Aurora.
Grava

#### 110 Bulgheria Connertita

Gratie rendono a Dio l'auuenturole
Schiere, e le forze lor fenton più forti,
Come libero Augel dall'odiole
Reti, ò da i nodi a fuo ritegno attorti.
L'armi appaiano al Sol più luminole,
Più fermo e'l paffo, e più i configliaccorti,
Più franco e'l core, nelle vene accelo
Più bolle il fangue, a maggior proue intefo.

S'allegra l'Iftro hauer prefiate l'acque
Al gran lauacro,e fulla manca sponda
L'herbe sue rifiori, tanto gli piacque,
E l'aura intorno mormoro gioconda;
Tromba nefiuna il suo piacer non tacque,
Non ritennero il suon ramo, ne fronda,
E raggirando le bandiere i moti
Raddoppiaron lietifimi, e deuoti.

E quai ferici vermi, onde s'apprefia Molle coltura all'huom, nato a i difagi, Se la turba più candida fi defia Da i fonniferi loro otij maluagi: Eccola fiudiofa, eccola prefia, A filar gli ornamenti de' palagi, È teffer con l'indusfre suo lauoro Al sepolto morir la tomba d'oro.

Tale ii Bulghero campo, omai difciolto
Da i trifti fonni, a ben'oprar leggiero,
Alza l'vmida fronte a Dio riuolto,
E licto afpira al fempiterno impero.
Fronde nen pasce omai; mà da lor tolto
Tenta inuerso le ftelle erto fentiero,
E quando spoglierà l'ombra mortale
Spera, che'l ben' oprar gl' impenni l'ale.

11

Il gaudio vniuerial non fi contenta
De i confini de' Bulgheri, ma vola
Ver l'Italico clima, e s'appresenta
La foura il Tebro alla Romana scola
E la Fede cattolica contenta,
Riuolge i passi a ra llegrar Niccola;
Che se perde l'Imperio, acquista vn Regno,
Propinquo a i Traci, e no di lui me degno.

Candida il volto, e candida la veste Era la Fede, e con l'orecchia attenta Pende dal suon dell'armonia celeste, Ch'ogni voce terrena è sioca, e spenta; Le non viste apparenze a lei son preste, Si che il senso appo lor dirai che mente, E da lei stabilito ogni pensiero, Non lascia altroue a ricercarne il vero.

L'Alma Religion và con la Fede Verfo il Latio contenta, e le ragiona Trà via: Beata voi, che il bianco piede Fermate la, fulla gelata Zona, Ch'al mio, di feguitat non fi concede I voftri paffi, oue l Danubio fuona. E perche no, la bella amica a lei, Non fecondano i voftri, i paffi mici?

Mà come, ella (oggiunge, i cori fchiul.
Fian da me fpinti a rifecar l'viata
Libertà militare, e di lei priui?
Come mai fringerò la gente armata?
Scenderan foura tè di gratia i riui,
Dalla (upetna maestà pregata,
Le foggiunge la Fede rall hor si volta
Ella a pregat, chi volentier l'ascolta.

## 112 Bulgheria Connertita

Dio le consente, e con benigna mano
Versa di sua pietà solo vna stilla
Sul Rè de'Mis, e di fauor sourano
Mirabil seme in mezzo al cor gl'instilla:
Ed'ei, come tal'hor scorrendo il piano
Ardela messe altrui breue fauilla,
Correr sente il desso, che lo sospinge,
E col proprio voler l'incalza, e spinge.

Ed'ecco il Rè de'Bulgheri poffenti,
Fatto in vn punto imitator di Cristo:
Volge gli occhi del cor sissi, & attenti
Dalle tenebre humane al bene immisto,
E ragiona tra sè con muti accenti,
Di nostra fral conditione auuisto.
O misero mortal, dolente stato
Dell'huom', quando più crede esser beato.

Si bramano gl'Imperi, e'l volgo stima
V entura humana hauer soggetti, e dome
Prouincie,e Regni, la cui falma opprima
Chi regge lor, con affannate some;
Mà se'l ginocchio incatenato adima
Lo schiauo, abbasia il Rè l'altere chiome,
Costretto humiliarsi a quanti sono
Sott'ordinati al sourassante trono.

Et e sua potestà canna polita,
Che lucendo di fuor per entro è vota,
Oggi splendida al Sole, e colorita,
Diman forterra, ad ogni luce ignota:
Qual poca nebbia si dissa la vita',
Che il Sol disperda, o l'Aquilon percuota;
Ele corone a guisa pur di stelle,
Nascono queste al tramontar di quelle.

Doue i Cefari fon', doue gli Augasti;
Onde tremò si spanentato il mondo?
Chiuggono i pregi lor sepoleri angusti;
Seppelisce ogni fama oblio prosondo.
E che però, se gloriosi, ò giusti
Sian detti? Ah d'aura lieue inutil pondo;
Cui non odono i morti, e non penetra
Basso grido terren l'yltima pietra.

E in questo diuisar pensoso re lieto
D'hauer condition cangiata, e sorte,
Più, e più stabilisce il fuo decreto,
D'abbandonar' le vie fallaci, e torte.
Vn non so che, di seruido, inquieto
Il cor gli detta, e si-pungente, e forte,
Ch'ei non può disuoler' ciò che gl'inspira
Dio, che a stato miglior lo chiama, e tira.

La Terra in tanto, al declinar del Sole
Fà col proprio suo velo ombra a se stessia,
E liberando ogni terrena prole
Dalle fatiche, onde giaceus oppressa;
Torcesi in giro la stellata mole,
E perchè il maggior lume omai s'appressa,
Consente al sonno il Rè de Misse l'ali
Spiega sopra di lui Loblio de mali,

Et ecco il fogno a lui tacito corre;
Nudritor' de fantafmi, e de penfieri,
E conforme al defio, che il Mondo aborre
Forma, e fcopre alla mente alti mifteri.
Liete imagini esprime, e sà comporre
Trà mendaci apparenze effetti veri.
Il Rè s'appaga a rimirar nel fonno
Ciò, che defti veder gli ecchi non ponno.
Gin.

#### 114 Bulgheria Conuertita

Cinto d'azzurra, e di purpurea vesta Antico Pescator gli s'appresenta Sul lito al Mar, che le sue piante arresta, È con tremula canna i Pesci tenta; Pesca quantunque il pelago in tempesta Risuoni, il stutto suo non lo spauenta. Nel mare vn siumicel propinquo cala, Puro s'immerge, e'l dolce corso insala.

Trà'l fiume,e'l mar, doue il fugace vmore Le sue dolcezze amareggiando meice . Sopra l'angolo destro il Pescatore Solleua ad or' ad or' predato pesce; Soffre i di lunghi, e l'aspettar dell'hore . Condito dal desio, manco gl'incresse, E si consola, oue più folto ei tragge Marino armento all'arenose spiagge.

Mà qual pesce da lui tratto al sereno Verbera l'aria con più lente ruote, Ei lo ripone al fiumicello in seno Doue il torbido mar' più no'l percuote. E qual s'adira, e l'odioso freno Morde, e torce la canna, e'l filo scuote; Con la man faticara ei la negletta Preda, al sonante pelago rigetta.

Mira le scelte, e conseruate prede
Trebelo, e volto al Pescator antico,
Perche parte si serba, e parte riede
(Eil'addimanda)in grebo al mar nemicos
E tal distintion come procede?
Sorride il Veglio, e li risponde amico,
Come credi tù mai, che il Cielo aiuti
La sua gratia a goder' chi la rissut?

Que-

Quelti, che fembran pesci, anime sono, (re) Ch'io traggo al lito, e'l vasto Modo è'l Ma-Che non troua già mai pace, o perdono Dalle tempette sue graui, & amare, E'l fiumicel, che con amabil sono Conduce l'onde sue tranquille, e chiare, E'la Religion, che à Dio le serba Fuor d'ogni rischio di tempesta acerba.

Chi non vuole, e fi scuote, al dolce stato
Per noi non s'intromette, e chi s'acqueta
Allhor, che dal mio braccio è solleuato,
Entra nell'onda placida, e quieta
A viuer tranquilissimo, e beato
Sin che de giorni suoi giuoga alla meta.
Allhor, Trebelo: O forunato pesce,
Che s'appaga del fiume, e'l mar gl'incresce.

Mà voi chi siere i e qual diuin talento
Vi sa Giudice retto, e vi dimostra;
Che voi debbiate allo squaramoso armeto
Prefigger mare, o solitaria chiostra i
Liegli, io son colui, che quali al vento
Volubil fronda al suo Fattor si mostra;
Oraudace, or tremante, or mi rimango
Pauroso, el niego, hor mi ripento, e piango.

Or' mi trafugo, or sopra modo ardito
Contra l'empia Coorte il taglio artuoto,
E Dio viol, che da me sia custodito
Popolo immenso al nome suo deuoto;
Perch'habbia a ramentar chi l'ha tradito,
Quanto sia trale vn'huom fatto di loto;
Pietto son'io, sulla cui prima pietra
Fondo la Chiesa il sondator dell'Etra.
Equi

E qui

## 116 Bulgberia Conuertita

E qui rompefi il fonno, e come naue Per lo placido mar, ch'onda non leua, E lafcia a tergo aperto folco, e graue, Sin che l'vmido fuol non fi rileua; Tal della vision l'arto foaue. Nella memoria a rimaner s'aggreua, Anai a Donato il Rè narra, e comparte Quanto ei vide dormendo, a parte, a parte

E da lui confermato, e appena afciutto
Dell'onda Battefmal Trebelo corre
Di virtude in virtil di frutto in frutto,
E'l Mondo ingamator fugge, & abbotre.
Suona la fama, e di pietolo luito
Sulle guaftée a i guerrieri vn fiume foore,
Tanto affilgge il dolor, che fi diuida
Scotta si faggia, e compagnia si fida.

Il Rè chiama a configlio, e'l volgo escluso; A i maggior Duci il suo voler dimostra, Amici io me ne vò, doue racchiuso Viurommi in facra, e solitaria chiostra, Troppo dal Mondo ingannator deluso Fui fin'ad hor' nella militia vostra, Vinsi i nemici, e non mi su concesso Con vittoria maggior vincer mè stesso.

Or m'apparecchio alla più forte imprefa,
Che facesse già mai chi viue in teura;
Da'i sensi a liberar l'anima ossessa.
Trarla del sango, e conseruarla illesa
Dalla maluagità, che la sotterra,
Perricondurla, ond ella trasse il seme,
Doue ma i, che l'aduggiombra non teme.
E chi

E chi m'incolpera, fe mentre io veggio, Quant'ei circonda inaridire il Sole, E durar nulla al fuo fuggir m'auueggio Sulla noftra mortal caduca mole: Io mi volgo a cercar più fermo feggio, Che nè tempo, nè morte vnqua m'inuole, E'l comune auuerfario al centro rieda Graue di fcorno, oue pensò di preda t

D'ombre incostanti si nutrica, e pasce
Deluso il Mondo da suoi propri inganni;
E l'huom comincia dalle prime sasce
A lamentar de gli angosciosi assanti:
Per morirsene ignudo, ignudo nasce,
Ne dorme, anco dormedo, a i propri dani;
Chel'anima inquieta in sui rimane
Desta nel sonno, alle miscrie humane;

Et io, che già di cinque luftri,e fei
Corfi la vita, e ripofato vu giorno
Non feppi annouerar trà gli añni miei
Nell'inquieto, e mifero foggiorno,
Volgo le luci a i di passati, e rel,
Poi mirando la Terra, ou'io ritorno,
Trouo, che fotto al piè, che la calpesta;
Breuissimo per noi fpatio nè resta.

Or và, popoli aduna, e gli agguerifci
Trebelo, e'l vario crin cingi d'Alloro;
Scuoti, e cangia gl'Imperi, e sbigottifci
I Monarchi inperbi, e'l fafto loro;
Poluere incominciafi, e tal finifci,
E'l grido ipauenteuole, e fonoro;
Dello icorfo valor fegno non laffa;
Mà scoppio è di balen, che aunapa, e passa.
E qui

## 118 Bulgberia Convertita

Equi lo Scettro, e la Corona, e'l Manto Rende, e confegna all'Oftiense in mano, E risolue habitar pouero, e santo Lungi dal volgo, e dal consortio humano : La Fede alshor con le seguaci a canto, Che i prieghi lor no hauean mossi in vano, Rendon di tanta gratia honore, e lode A Dio, che le gradisce, al Ciel, che l'ode.

Mà se il Ciel si rallegra, a ciglio basso Restan le schiere Bulghere dolenti, E sospirose, a ciaschedun lor passo Rissonan tristi; e lagrimosi accenti; Tanto è duro a veder, chiuso in vn sasso L'alto rettor de gli ordini possenti, E senza il capo lor le membra sciolte Rimaner' egre, e in mille dubbi auuolte.

Dodici foli al monastero elegge
Vojontari compagni, amici fidi;
Rimangon g li altri abbandonate gregge
L'aria a fewr con dolorosi stridi;
Mà lamento non è,che si paregge
A quel d'Alberto, e psi riempia i lidi,
Vuol ei seguire Il genitor, che solo
Restar non puote, e non morir di duolo.

All'amara nouella, il Giouanetto,
Con si dolce pietà le luci inchina,
Che mai si bella il fuo languente aspetto
Non piegò Rosa alla natiua spina.
Comincio poi con doloroso assetto
Sospirando a ferir l'aria vicina,
Si ch'ei d'intorno a lagrimar le squadre
Conuerte si, mà non commoue il padre.
Deh

eh Padre, egli dicea, le pur si poco Vi cal di me, che il voltro langue aucora Lascíate in bando, e dal presisso loco Estule io resti a lagrimar' di suora. Vccidetemi almeno, el ferro, el soco Manco acerbo sarà quando io ne muora, E qualunque per me stratio inhumano Men aspro sia, che rimane lontano.

tifero effilio, e qual già mai commifi Colpa, che fi pareggi a tanta pena t Forfe colei, che mi produffe vecifi t O di fangue macchiai facrata arena t Tradij la patria t od'a ferrar mi mifi Rapita Donna in micidial catena t No, per voi ftelfo il giurero, ne mai Tanto aborrite enormita penfai.

pur in van quella pietade io chieggio, Ch'viano a i figli fuoi le Tigri Hircane, Ch'andar con effi, & habitar' li veggio Al fianco lor nelle pietrofe tane; E voi volermi feparar m'auueggio, Come fi fà dall'altre gregge fane Agnello infermo. Io fon la peffe fola, Da cui lo steffo genitor s'inuolà.

idre duro,e crudel, queste parole
Perdonate al dolor,che il cor mi fiede,
Mai più non le dirò. Mà che vi duole
Di mè, che mi neghiate oscura sede?
Non sapro sorse all'ombre oscure,e sole:
Anch'io cantando addimandar mercede?
E rispondere a i Salmi, è sull'Altare
Mantener le facelle ardentise chiate;
Del

# 120 Bulgheria Conuertita

Del Tempio almeno a custodir la foglia
Sia ministro fedel pressis Alberto,
Nè dell'elettion sia che vi doglia,
Adempirà la vigilanza il mento.
Pur che dal tronco non si spicchi foglia,
Sia con ogni ombra il verde mio coperto,
Chiaro sia per mè sempre ogn'antro, ou so
Possa il lume goder' del padre mio.

Volea più dir; mà qual marmòrea cote,
Che l'humor vería, onde il fuo podo il cac
Rotto dal vento feguitar non puote, (cia,
E gorgoglia trà via l'vinida traccia :
Così conuien, che le pietofe note

Così conuien, che le pietole note
Guafti nel mezzo il giouanetto, e taccia;
Mà pur mostra il dolor, che si confonde
Sua maggior forza, el Padre a lui risponde.

Sè pur' tù vuoi ciò che promette il mondo (Penfalo pria maturamente, o figlio )
Abbandonare, e depor meco il pondo
Delle cure mortali, e del periglio:
Non te'l contendero; mà non t'afcondo;
Il rifoluto mio fermo configlio:
T'amerò si; mà di fecondo amore,
Tutto di Dio vò, che fia prima il core:

Confente al patto, e non lo fiima ingrato;
Ma rallegra il bel vifo il garzoncello,
Contento in sè, che al genitore a lato
Habiterà nel folitario oftello.
E fembra in rabbellirfi arido prato,
Cui sparga ogni sua parte almo ruscello,

E riftorato da' fecondi humori, Rêde il verde all'herbette, e' l'riso a f fiori Con

- Con ficura baldanza, i bei crin d'oro
  Alla forbice ingrata Alberto offrio,
  E delle gratie il lucido tefoto
  Cadde trà l'ferro ingiuriofo, e rio;
  Ma lieti più, quando dificiolti foro
  Gli auori intatti del candor natio
  Fanno veder, che benche d'oro il velo
  Chiusa tenea maggior bellezza al Ciclo.
- L'habito sopra ogn'altro eletto, e raro,
  Ch'era porpora all'uno, all'altro argento,
  Alberto, e'l genitor si dispogliaro,
  Fregi del Mondo, all'apparenze intento;
  E diruuidi panni, onde più chiaro
  Spira da gli aspri velli il cor contento,
  Cinser le membra lor; mà pria, che in cella
  Il Re si chiuda, al campo suo fauella.
- Come la veste io non depongo il Regno, Ne lo trasmetto, anzi serbarlo intendo; Fin che la vita mia giunga a quel segno; Che il tutto solue a ciascun petto orredo; Ma perche l'età mia brama sostegno, Mentr'io la vita a terminar discendo; La soma a Flauio appoggierò sin tanto; Ch'ei ben la porti, ech io respiri alquanto.
- E ripetendo, a Dio; si come fuole
  Potata Vite in fulle frante zolle
  Da ciascun tralcio lagrimare al Sole;
  E lasciare al fuo pie l'arena molle;
  Tutto il Bulghero effercito fi duole;
  Mentre dal fuo gonerno il Re fi tolle;
  Anzi il Luogotenente a lui fi voste,
  E con fiso guatar la lingua sciosse.

  F Non.

#### 112 Bulgheria Conuertita

Non haueano in coftui temprato gli anna L'anima dura, alle fariche anuezza, Che intrepida, frà i rifchi, e frà gli affanni, Ogni difficulta foffrendo fprezza, E vola ancor co i fuoi primieri y anni Il tremante fentier della vecchiezza, Rifoluto fauella, e formar fuole Liberi fenfi, e libere parole.

Questo nouo pensier, cho si repente
, il tuo senno miglior perturba, e vela,
Troppo (ei dice) è dannoso alla tua gente,
Che del tuo variar s'ange, e querela.
Perchè oggi allo spiegar sull'Oriente
Delle vittorie tue lucida tela,
"I'Tula raccogli, e in solitario chiostro
Sèppelisci l'honor del sangue nostro.

Prima, tù nol puoi far, che non fi presta il Regno in Bulgheria, ne si permuta, E s'impon la corona alla tua testa, E ta quella d'ogn'altro si rifiuta; Mà non ti vo contrariar, sia questa Metamorfosi pur giusta, ò dounta

Metamorfofi pur giusta, ò douuta Alla tua fede, al tuo gouerno, io dico, ... Che non dei tù cangiar lo stile antico.

Per vincerguerreggiando il Ciel ti diede Virtù coftante, a contraftar fei nato, Al fangue, alle vittorie, & alle prede, A trionfar de gli auuerfari armato: E tù quando più l'opra il tempo chiede, Che v'è la morte, ò la vittoria a lato, Lasci l'impresa, e d'ombra vile inuolto Timtdo corri a dimorar sepolto. Timido sì, così vorran chiamarte
L' Vnghero, e'l Trace, e non deuoto, ò pio,
Mentre dal paragon veggion ritratte,
E l'vfate virtù porre in oblio.
Non ti fecer di guerra i modi.e l'arte
Sl bene effercitar Natura, e Dio;
Perchè il dato da lor proprio talento
Da te fi perda, e lo difperda il vento.

Qualunque anima può, fia grande, ò vile
Chiuderfi in chioftro, e fospirar fuoi falli;
Ma guidar le falangi, e in vario ftile
Hor punger, hor frenar l'armi, e i Caualli;
E' pondo tal, che non hai tù fimile
Dorfo, che il porti, e più di te non falli :
Puote a Dio con pietà feruir ciascuno;
Ma regger l'armi fue puoi tù fol vno.

Signor, non a fe fteffo in terra nasce
Chi nasce a i Regni, e chi la fronte onusto
Posar la vuole, e ricusar l'ambasce,
Di sua Corona è frodatore ingiusto:
E non sugge però, per mutar sasce
L'affanno il cor, che si tormenta angusto,
Ch'ogni stato ha sua pena, e ogni consine
Hà la vita mortal carco di spine.

Non fece Dio per contemplare in terra Quei, che nell'armi dimostro si chiari, Mà per fosfire, affaticando in guerra, E bagnar l'esca di sudori amari, E chi frà l'ombre si nasconde, e serra, Neghittoso trahendo i giorni auari, Con la pigritia di sua lenta mole, Vsurpa a danno altrui l'vso del Soie.

## 124 Bulgheria Conuertita

Tacque ciò detto, e come il vento piega colle bionde arifte alla matura meffe, E l'vnifce concordi, e le collega Quafi d'vn fol defio muouano impreffe; Tat con l'atto, e col moto il campo prega, Pregano l'afte, e le bandiere ifteffe, Ch'ei rimanga al gouerno, e'l popol forte Variando rettor, non cangi forte.

Mà come in alpe all'Aquilone esposta Rouere, sopra il gelido terreno, Che le radici all'Acheronte accosta Quanto inalza le frondi al Ciel sereno; Fermo sopra l'immobile proposta Il Rè, non apre a nuoui dubbi il seno. Ma con voci magnanime, e gioconde Al superbo Orator cosi risponde.

lo non tolgo mè stesso a i guerrier miei ,
Da lor volgendo al sacro albergo i passi
Per lo riposo mio, che ben sarei
Degno, che il mio consiglio altri biasmassi,
E la corona sostener deurei ,
Quantunque ogni suo raggio al viuo passi,
Poschè per sar del suo dominio acquisto
D'acute spine la sostenne Cristo.

Mà non fi trae da cuftodir le mura
Chì sù la Rocca a guardar meglio ascende,
E di lassù, con vigilante cura
Sourasta a i danni, e la Città disende.
Sublime Torre, e non cauerna oscura
E'l facro Chiostro, e le deuote bende
Son difesa miglior, ch'a i petti ignudi,
Et alla fronte altrui, gli elmi, e gli scudi,
Per

Per lo vostro miglior lo scettro, e'l Regno Non depong'io, che appresso mè lo serbo ; Mà l'vso reuocabile confegno A foggetto non vile, e non superbo. Cede al tempo la man, cede l'ingegno, Maturan gli anni ogni vigore a cerbo, E non quando le frondi arida perde, Mà sulla pianta il sior si loda, e'l verde.

E qui race Trebelo, e quanto ei meno
De uoi guerrieri al fupplicar s'arrende,
Con lo firone d'amor qualunque seno
De Bulgheri guerrier punge e raccende.
Già di Religion bramano il freno
A mille a mille, e ciaschedun contende
A seguir lui nel solitario Tempio;
Cotanto puote vn generoso essempio.

Cost di mille supplicanti interno
Circondaua il concorso il Re deuoto,
D'ester amessi a spirital soggiorno,
E segnitarlo col medesmo voto,
Che sarà dunque omai; stancato il giorno
Scende a posar nell, Emisperio ignoto,
Et el dimanda alle proposte loro
Tanto, che torni in Ciel la luce d'oro.



# LIBRO VI

## 200

#### ARGOMENTO.

L'Architetto diuin dal Ciel disceso
Disegna il Tempio, el chiostro al Rè Trebelo;
La sorte elegge ogni Campion, chè inteso;
Sprezzando il mondo, ad acquistarsi il Cielo.
El creduto Eritreo di salegno acceso
In se Hesso converse il proprio telo;
Mà l'atto ser gli proibise Alberto.
Ciò che nega sortuna, ottiene il merto.

Eglia Trebelo infin che l'ombraopprime
Cel tardo peso ogni virtu sua staca,
E col filentio fauellando esprime
Riuolto a Dio,ciò ch'alla lingua manca:
Odelo il Re sourano, e dal sublime
Grado, che'l ciel di maggior lume imbiaca,
Volta il ciglio sereno,e in quelle, e in quePatti, nembi dissolue, e le tempeste. (ste

Muoue lo fguardo, onde le Stelle, e'l Sole Prendon legge da lui, moto, e gouerno, E fà d'intorno alla terrena mole Arder la State, e inorridirfi il Verno, Opera ciò che penfa, e ciò che vuole, Volendo adempie il Regnatore eterno, Hor col muto operar della fauella, Dai Cieli apprefa a sè Bafilio appella. Con Gregorio, e Grilostomo sedea, El l'empirea magion pura, e lucente D'intorno a tutti tre rider parea Dimaggior lume, in quella parte atdente. Ed ei, con l'anhelar più non traea L'ossa non viue ancor prima, che spente, Che il pianger lungo, e' sospirar pentito. L'hauean languente a i suoi dolor nudriro.

Debil non è più'l filo, onde s'attenne.
All'egro fianco il viuer fuo mortale,
N'e rouinofo il earcer, che ritenne
L'anima al dipartir fempre full'ale;
Mà poiche fciolte le purgate penne,
Nel grembo al fuo fattor gradita fale,
Gode in frefco vigor, ch'eterno dura
Lieta flagion di giouentu matura.

Che tal fia la sua vesta allor ch'espresso Vdrà il suon, che le ceneri raccoglie; E l'yman seme dalla morte oppresso, Alle sepolte tenebre ritoglie. Fatto Basilio al Rè del Cielo appresso, S'inchina a lui full'adorate soglie, Et egli all'hor, senza formar sermone, Nello Specchio di sè sua voglia espone.

Scenderai tù, che dimostrar sapesti Le vie migliori al popol d'Oriente, E de i vincoli suoi scioglier sacesti L'ingrata mano, e sbigottir Valente, E segnerai contro i Pagani insessi Alla Cristiana se Tempio eminente Mira ben ciò ch'io voglio, e doue sia Coltinata laggiù la pietà mia.

#### 128 Bulgheria Convertita

Guata Bafilio, e riconofice appièno
Nell'eterno Motor ciò ch'egli intende.
E con quai mezzi effequira non meno.
E dal ciel rapidiffimo diceirde;
E verfo il globo gelido terreno
Centro baffo, e mortale il camin' prende,
E'l vede lontaniffimo, e digiunto
Pender d'acqua, e d'arena immobil punto.

Escorge interno a lui rotarfi il Sole,
Che gli parea per poco giro immeto,
Tanto è l'albergo dell'empirea mole
Sommo, e lontano al fuo lucente moto;
Paffa il criftallo, a cui l'humane scole
Affegnan di quaggiù l'vmido ignoro;
Indi varca le stelle, e vede il foco
Stabile in loro, e variarsi il loco.

Sotto l'ardor dell'infinite faci,

Mueue la pigra, e fotto a luiriffelende

Quella, che in dolce flato, e in liete paci

Comparte honori, e in Signoria gli reade,

La quinta empie d'ardir l'anime audaci,

E'l ferro all'ita, alla vendetta accende,

Tutta d'oro è la quarta, e'l Ciclo, e'l Modo

Spargendo autiua il fuo fplendor fecondo.

Quattro destrier più d'ogni fiamma ardenti L'almo giogo del Sol traggon i presti, Che i fulmini di lor corron più lenti, Quado il Mondo più tremi,e'l Ciel tepesti. Chiede all'Autumedon de'rai lucenti, Bafil io il carro, e i corridor celesti, Che Dio lo manda, e'l rapido ritorno Di poco allungherà l'hore del giorno. Ciò che il Santo addimanda il Sol concede.
Immobil resta, e circonduce vn velo
Di nubi intorno, onde fermar non vede
L'orbe lucido suo terra, nè cielo.
Basilio ascende l'indorata sede
Del sauoloso regnator di Delo,
Così l'antica età finge, e figura
Il ministro maggior della Natura.

Regge ficura a i corridori il freno
La mano esperta del noueilo Auriga,
E per lo fciolto, e lucido fereno
Traggon Eto, e Piroo l'accesa biga,
E declinando al gelido terreno,
Che la Danosa al manco lato irriga,
L'aer fospende, e il lito oscuro, e basso
Stupido ammira l'infocato passo.

Donato, e'l Rè, che tanta luce han scorta:
Scender dal Cielo a folgorar la terra,
Nel cor tremanti, e con sembianza smorta
Ciascuno il carro a venerar s atterra,
E dimandan pietà; mà gli conforta
L'alma ce leste, e i dubbi lor differra,
Mostrando all'arto mansiaeto, e pio
D'offender nò, mà di giouar desso.

Indilot falutando: Habbiate pace,
Mimanda Dio, per confolarui, e questa,
Ch'io porto di lassu splendida face,
Alla carne mortal non è molesta,
Che riluce, e non arde, e come face
L'aura, che i suoi ristori al mondo presta,
Fresco è'l mio soco, e se voi suste appresso
Tiepido prouezeste il Sole stesso.

5

#### 130: Bulgheria Convertita

Stupido áll'apparenze amiche, e liete;
Mà con le ciglia abbaccinate a lui
Chiede il Re della Missa, e voi chi stete
Di tanta luce apportatore a nui i
Risponde, anima pia, che la mia sete
Tempero in cielo, oue raccolta sui
Dal mio Fattor, gia son cent'anni, e cento,
E viuo appresso a lui lieto, e contento.

Quel Bafilio fon'io, che fuor di calle
Trouando Ponto, e'l popol fuo finarrito
Torfi la fronte, oue apparian' le fpalle,
E'l volsi a feguitar Cristo fuggito;
E doue la pieta confusa falle,
Suelsi dall'ombre ogni mendace rito,
E su poi sul Cassin da Benedetto
Quel mio dopo molt'anni ancor corretto.

Da me dunque, e da lui prender dourete Scola diritta, a viuer queti in vno , E i prefcritti confin della parete, Ch'io fermerò non trafgridica alcuno . D'effempio al Mondo, e cari a Dio farete Per vmiltà, per preci, e per digiuno; Difciplina beata, a cui Trebelo Fia la femenza, e la ricolta il Cielo .

Mà che più dimorarui ? il tempo vola ,
Che perduto giammai non fi racquista :
Sù questa piaggia inabitata, e sola
Giacer' sublime vna pianura è vista,
Che la sua cima a gli habitanti inuola ,
Nuuola non l'ingombra amara, e trista ;
Mà sopra i nembi il discosceso monte
Sorge tranquillo a serenar la fronte.
Lafe

Lassù poi liete, e spatioso il piano Può nudrir gregge, e rallegrar paftori : L'adombra vn bosco alla finistra mano, Sparlo d'antichi, e folitari orrori; Vi forge vn fonte, e'l freddo piè lontano Trae mormorando i suoi gelati errori, E comparte l'umor, che si disperde A i tronchi il fosco, alla pendice il verde .

In cotal sito i fondamenti fieno Da me locati alla Romana Fede, Andianui adunque, e qui rallenta il freno Ai destrier furibondi, e non gli fiede, Eto che risonar sente il terreno Sotto al cader del folleuato piede, Ch'vso alle nubi il duro suol percuote, E le vie di quaggiù gli sono ignote.

Stringe l'acuta orecchia, e la ceruice Scuote, e diffonde la superba chioma, Le fauille col pie da i sassi elice, Cozza col fren, che lo costringe, e doma, Hor fi scaglia, hor s'arretra, hor la pendice Vrta, e rigetta ogni fidata foma, Freme, calcitra, falta, addenta il morfo, Tutto poluere, e spuma il petto, e'l dorso.

Mà con placida man Bafilio vn fegno 1 1/2 Mostra d'amica pace, e in va momento Cade quel furibondo suo disdegno, ; Come facella allo spirar del vento; E foffre obbediente ogni ritegno, Seco Flegonte ad ogni cenno intento; V bbidice pacifico Piroo, L'ombra del freno, e l'accompagna Eoo.

#### 132 Bulgberia Convertita

Per vn diflorto, e faticolo calle
Bafilio il carro a lento passo inuia,
Corregge il freno, oue il vestigio falle,
Che trae le ruote all'affannoia via;
A poco, a poco l'indurate spalle
Vince del monte, e quanto più salia
Troua ageuole più la strada, e meno;
A i caualli del Sol duro il terreno.

Segue il Bulghero Re l'orma nouella
Co i due Prelati, e dopo lor Trebelo,
Flauio, & Alberto, e i più fidati appella
All'albergo mortal, ch'addita il Cielo.
Ma finita omail'erta, ecco la bella
Pianura apre il fiovito, e verde velo,
Fecma il carro Bafilio, e in tanto arriua
L'anelante drappel, che lo feguina.

Con merauiglia fi riguarda il fito,
Doue il Tempio di Dio fermar fi deue,
Lieto, folingo, agenole, e romito,
E non foggetto a intempefina neue,
Paffeggiato da'venti, e custodito
Dall ombre antiche, onde virtù riceue,
Che lo fchermifee dall'Affirio dente,
Quando ei pioue dal Ciel fiamma cocente.

Scende Bafilio dalle ruote accese,
S'accinge all'opra, e va mirando intorno
Del carro d'oro ogni opportuno arne se,
Che ricco il sanno, e di più doti adorno:
Euui la sferza, onde Fetonte offese
Le groppe audaci al portator del giorno,
E v'è la spugna nubilosa, ond'esso
L'Egeo solleua, e lo ripioue espresso,

٧ŗ

Vi pende l'arco, onde souente ei suole Colorar l'Iri, e penderui il focile Ond'egli accerde l'infiammata mole, Che Decembre consola, arde Sestile: V'è l'odorato mantice, orde il Sole Rileua i siori, e colorisce Aprile, E v'è l'aratro, orde a gli Eterci campi Suol fender l'ombre, e seminar di lampi.

Questo il Santo discioglie, e done vniti Alle redini stan Flegonte, ed Eto, Ch'empion de gli ardentissimi nitriti Ogni albergo più cupo, e più secreto, Al giogo aunine, e con tranquilli inniti Gli muone, ad esseguir l'alto decreto, E traggon' essi per l'erboso loco Il vomere dei Sol' con piè di soco.

Con le cafezze, e con l'amabil fuono Bafilio i corridor punge, e conduce. Frante le glebe da i lor paffi fono, L'herbe di Quà, di là fparfe di luce, Lafeia i lucidi freni in abbandono La confidenza del celefte Duce, Che l'eterno voler non hà meftiero Di fprone, o freno a regolar fentiero.

Ara Bafilio a folleuare intento
L'albergo facto, e i muri fuoi difegna,
Alc lei pon mente, allo spirar del vento,
Doue il giorno tramonti, e d'onde ei vegna,
Quà il vomere prosonda, e là più lento
Fa che la luce sua manco si spegna,
Fermationi, che il bed digeno è purio

Formati poi, che il bel disegno è rutto Formito, e'l solco, onde parti ridutto.

## 134 Bulgheria Convertita

Come l'acciar, doue l'industre intaglio Le forme imprime, e poi le scopre, e rêde Alle percosse del cadente maglio. Che sopra lui l'ignobil parte ossende; E dal cupo internar d'ogni spiraglio. Cio che rileuerà ben si comprende. Cosi mostrano il Tempio entro al terreno Le sossente l'voto rappresenta il pieno.

Bafilio addita i profondati fegni
Al Rè Trebelo, e l'istruisce, e mostra,
Come ei deggia adempir que suoi disegor
Del Tempio vnito alla facrata chiostra;
All'albergo di Dio fregi si degni,
(Dice egli)erger non può la cura vostra;
Che non sian pechi, inferiori, e bassi,
Dunque elegger dourai metalli, e fassi.

'All'Oriente la Tribuna è volta,
Che forgera ricchifiima, e profonda;
La maggior porta, oue a giacer fepolta
L'alma luce del di cade nell'onda,
Al Mezzo giorno vna minor fi volta,
Che frange al muro la fibifira fponda,
E fan di qua, di là due minor naui
Argine alla maggior, coftanti, e graui.

Dal lato deftro vna diritta loggia,
Cui cinquanta colonne ergono il dorfo,
L'altera volta alla muraglia appoggia,
Ver Tramontana addirizzando il corfo;
Di ver Ponente alla medelma foggia
A fimil galeria fi (cioglie il morfo,
E chiudendo il gran quadro al gran cottile
Serra, i due corridori vn lor fimile.
Cia-

Ciascun' appar con ventiquattro porte Breui aperture ad altrettante celle, Doue potran la sempiterna morte Fuggir, ficure a Dio l'anime ancelle, Sono a gli angoli lor le vie ritorte, Come il vomer celefte arando fuelle, Cupa e la fossa, e più s'opprime il letto, Per erger più verso le stelle il tetto .

Moftra l'anima pura al Rè de'Mifi, Come deggia adempir quant'ei propone; Ei fà conferua de' celesti auuifi , E nell'imo del cor se gli ripone; Mà fornito il difegno, e i folchi incifi, Ch'arò perfetti, il lucido timone, Tempo è, disse Basilio, omai ch'io torni Dalla vostr'ombra a i puri miei soggiorni.

E ricongiunti i corridor, ch'ei toglie Dal quarto giro alle feruenti ruote, Con le fasce di luce il fianco accoglie Dell'armento animolo, e i freni scuote, Ed effi il piè dalle terrene foglie Spiccano il volo a region più note; L'aer nel grembo suo gli asconde, e serra, E pouera dilor lascian la terra.

Rimane, e feco i due Prelati eletti A purgar l'alme di qualunque fallo Le discolori, e moderar gli affetti. Mà poi che consumo breue internallo L'aito ftupor ne' congelati petti, Il Rè s'affiffa al ben condotto folco Da Dio commesso all'immortal bisolco. E ben

Carco di meraviglia il Rè Treballo

## 136 Bulgheria Convertita

E ben riguarda a gli habituri, e conta Gli angusti spatij, e l'intermesse note, E ne raccoglie il numero,e constonta, Che son settantadue le celle vote. Capeuole di più non è l'impronta, E trapassar' suoi termini non puote, E son più di due mila i chieditori D'habitar seco entro i sacrati orrosi.

Parlo per tanto alle Christiane schiere, Che striageuangli intorno ogni confine, Per lo desio delle parole intere, Che non ponno arriuar se non vicine. Appagar non si può ciascun volere, Negar m'è forza il desiato sine, Che il numero de Monaci è prescritto Nel monaster, che si dal Ciel descritto.

Più di fetrantadue non ne confente, E di tanti habituri il chiofito è pieno, Anima in Ciel beata, e rilucente Segno la fossa, e termino il terreno: Ma chi riman dal Monasterio assente Sicuro sa, che habiterammi in seno, E quei, che meco alle sacrate porte Fian dessinati, eleggerà la sorte.

Chi dunque brama habitator deuoto
Chiuderfi meco, il nome suo descriua,
E chiami il Ciel secondo al proprio voto,
E solo a lui le sue venture ascriua,
Che per troppo gradito, o troppo ignoto
Non s'elegge nessuno, e non si chiua,
E rim an sol d'auuenturarsi escluso
Quei che non su nel sacro sonte insuso.

Con-

Concorre il nono elsercito Criftiano
Ad esporre alla forre i nomi loro,
Che pria confusi, e da innocente mano,
Poi dall'urna agita estratti foro.
Si distinguo i le cedole, e lontano
Le diuolga la tromba in suon canoro,
E dall'espression de'chiari accenti
Pendono i cor delle dubbiose genti.

Costume era de Bulgheri, che il nome Si taccia in lor, che dal natale è tolto E gli appelli, o dall'opreso dalle chiome, Dal colore, o dall'armi il popol folto Così ciascun fi rappresenta, come Dal cauo rame il suo tenore è sciolto, E scoppian suor delle canore voci L'eccelse proue, e l'attion ferocr.

Et ecco omai, dou'e fermato il guardo
Nel dichiarar dell'aspettata sorte,
Qual arco scocca a gli vditori il dardo;
Di chi promulga, in suon distinto, e forte;
E quanto il suo decreto esce più tardo,
Le speranze in altrisi lascia più corte,
E sessanti comai dal ciel graditi
Eran dell'vrna auuenturosa vsciti.

Senza fospension d'animo furo
Trebelo, e'l figlio alla magione eletti,
Che si fabbrica a loro il facro muro,
Nè si per lor ciò che la forte detti;
Onde foli ancor due nel vaso oscuro
Frà tanta moltitudine ristretti
Giacciono estreini, e la speranza perdel
Negli altrui petti omai consunto il verde

## 138 Bulgheria Conuertita

Settan ta lieti, e tutto quanto il resto
De i due mila descritti intorno stanno
A carattere in fronte oscuro, e mesto,
Portando scritto il lor grauoso assanno
Credon gli suenturati al Ciel molesto
Quell'auanzo del viuer, ch'egli hauranno,
E che Dio separar' così gli deggia,
Come negletta, abbandonata greggia.

Mà trà quei, che purgati al fonte facro:
Esclude ancor la desiata sorte,
Nessun penetra alpro coltello, & acro:
Per la repulsa, e lo trassige a morte,
Quant Eritreo, che immobil simulacro
Riman per doglia impetuosa, e sorte,
E gli consente il suo tormento solo
Tanto alitat, che lo conservi al duolo.

Non veste il mento suo piuma nonella, Onde nessina tra tante schiere armate Comprende il giouanetto esser donzella, Mà credura è viril tanta beltate: Ama Alberto costei; mà le quadrella Serba nel cot, per honestà celate, E si dissa come sioretto all'ugge, Nè discerne il suo amor, chi la distrugge,

Non beltà feminil, ma rigorosa
Schiua de' vezzi, altera, e fingolare,
Qual di spine pungenti armata rosa,
D'acciar vestita a i riguardanti appare.
Leonessa irritata, e suriosa
La vedi in guerra, alle percosse amare,
La scorgi poi, che mansueta in pace
Accanto al suo Signor pensosa giace.

Era

Era costei sù gli vmidi confini
Del proceiloso Egeo nata in Abido,
Gloria di quelle sponde, oue i marini
Flutti a riuesberar tornano il lido.
Fà nomafi Eritreo, perche si stimi
Da sè diuersa, e sen'inganni il grido;
Mà più il valor, che le tondute chiome
Rendono i gesti suoi conformi al nome.

Figlia di Tracio Re, da lui chiamoffi
Prima Orontea; co'l nome (uo l'appella
L'audace Oronte, e la lodo, che fosfi
Nemica all'otio, alla viltà rubella.
Del Ciel souente in prima età lagnossi,
Che pure a suo mal prò nacque donzella,
E non mai, come tal s'adorna, e fregia,
E il feminil consorto odia, e dispregia.

E mille volte ella auuentò nel crine L'eburnen mano, e lo firacció per ira, E'l bel candor delle natiue brine Scurar con aftio, e impoluerar fi mira. E la vefte da i bronchi, e dalle foine Lacera traffe, onde trà lor s'aggira Cacciatrice animofa, e lafcia il vento Dietro gli omeri fuoi correr più lento.

Fur' dell'inclita man tele, e ricami
Faretre, & archi, e le quadrella gli aghi;
Ruppe la Ielua, e non cacciò trà i rami
Lepri, ò conigli timidetti, e vaghi;
Cura non hà, che si vil preda brami,
Gli Orfi ella affrota, e le Pătere, e i Draghi.
Caccia non perigliofa a lei non piace,
Fera, che tremi, in ficurezza giace.

Vdi costei, che vn suo germano in guerra
Mori trafitto, e lagrimo se stessa.
Cui legge seminil nasconde; e serra
Nel chiuso albergo oscuramente oppressa.
Non piange lui, che la prigion disserra
Della vita mortal di gloria impressa,
Piange se, che riman, piange la sorte,
Che indarno l'africchi d'animo forte.

E di rapir se stessa al Regio tetto,

Gon magnanimo surto al fin dispone,
Sottrarsi all'otio, e cinger d'armi il petto,
E incontrar fera ogni mortal tenzone;
E confosme al desio segue l'effetto,
Parte ella vn di dalla Real magione,
Tronca le chiome, e l'apparenza, e'l sesso
Cangia, e delude il suo foudiero istesso.

E nomata Eritrec, citadi, e ville
Trafcorre audace, ogni auuentura tenta ;
Qualunque via la fera spada aprille,
Nulla mai con timor se l'appresenta.
Vince ogni proua, e mille casi, e mille
Supera audace, a vera gloria intenta ;
E già fin fotto al congelato Polo
Il aome d'Eritreo dispiega il volo.

Or l'Amazzone Trace inteso vn giorno,
Che alle selue d'Ercinia vn Caualiero
Teneua il passo, e spauentaua intorno
L'Vnno, l'Eluctio, e l'Alemanno Impero,
E si traca maggiore osfesa, e scorno,
Che da lui, dall'orribil suo destriero,
Ch'è viuo bronzo, e rapido, e volante
Scuoter sa l'ombre, e vaccillar le piante.

Fa-

Fama di merauiglia, il volgo accenna;
Che il fiero corridor fia di metallo,
Bench'ei muoua leggier più d'ogni penna,
Corridor no, ma volator cauallo;
Ma perché fpeffo vna ferrata Ardenna
D'afte incontrò, che lo percoffe in fallo,
Ne fegnò mai del proprio fangue il lito,
Dicon di lui, ch'effer non può ferito.

Fauoleggia così turba ingannata
Da fille Aonio,e del Deftrier racconta,
Ch'hauea Fidia fcultor prima formata
La quadriga del Sol quando formonta,
E l'imagine d'Eto effigiata,...
Con sì vinace, impetuofa, impronta,
Ch'ella fi moue, e trà le nubi fpeffe
Rapida vola, e non ha 'fali impreffe.

Vulcano ammira il fimulacro, e tenta Se nulla vità, cui l'artificio manchi, E fi pafce, e s'appaga, e fi contenta Mirando il petto, e gli animofi fianchi, Spiaceli poi, che la fua vita è fpenta, E fono i fenfi in lui gelidi, e manchi, E tra sè dice: O perche il bronzo è priuo D'aura, o di moto, e non refoira viuo?

E torna pur, Pigmalion nouello
Il bronzo a vagheggiar costante, e duro,
E la lima commenda, e lo scarpello,
Onde forme si rare impresse furo:
Palpa il collo, e la groppa, e come quello,
Ch'e maestro di fiamme all'antro oscuro
Tra se diuia, al corridore immoto
Prestar gl'incendi, e suscitare il moto
Ra-

Rapidamente alla fucina (cende , Batte l'incude, e del martel fonante Sfauilla l'ombra, e ne rifulge, e fplende L'aer caliginofo, e fumigante. L'arido nutrimento intorno prende La fauilla volubile, e volante, E la ferba, e l'vnifce, e quindi a poco Sparge il calore, e fomministra il foco.

Pece d'abifio al nudrimento apprefia, Che la fiamma conferua, e con tenace Morfo la ftringe si, ch'ella non ceffa Di conferuarfi, e fi conuerte in brace. Parte dall'antro, e fe ne viea con effa All'imprefio deftrier, che mira, e tace, E vuol dentro all'imagine fcolpita Suegliar il moto, e miniftrar la vita.

Del Bronzo imprefio alle narici ei scuote Fauille, e fiamme, e l'apprefiato ardore Di fuor co'l nero mantice percuote, B n'empie il grembo, ou ogni senso muore, Passo l'incendio alle cauerne ignote, L'yni la pece, e non vici poi suore, Scaldò le vene, e già il defriero il dorso Muoue, & arréde, el piè s'auueta al corso.

Fuma annitrendo,e ben fi par che fieno

Gli annitriti di fiamma,e'l moto è tale,
Che dimostra auuampar l'audace feno;
E'l racchiuso calor gl'impenni l'ale.

Come ftella cadente in Ciel fereno,
E la sua suga ad ogni tempo eguale,
E conserua il destrier per ogni loco
Il bronzo alla fatica, al corso il foco.
Or

Or di si fatto corridor diuenne
Vago Eritreo, ne per offerto argento
Potendo hauerlo, adoperar conuenne
Paragon di fortezza, e d'ardimento.
Segue la giostra, e le sonanti penne
Dell'Ercinio destrier vincono il vento;
Mentre vola il metallo, onde non serba
Orma l'arena, o violenza l'herba.

Nello scontro feroce a terra cade
Trapassato il nemico a mezzo il petto;
E dal tergo, e dal seno apre due strade,
Fuggendo il sangue, onde il vigore è retto.
Dolgonsi a i sianchi le pendenti spade,
Che l'haste han tolto il lor secodo effetto;
Mà però quella d'Eritteo s'appaga,
Che l'Ercinio guerrier l'arena allaga.

Condona al vinto ogni perduta spoglia, Sol di menarne il corridor gli piace, E di sdegno a morir più che di doglia Lascia il guerrier, che trapassato giace, Viensene poi, che dimostrar s'inuoglia Contro il Bulghero sangue animo audace, E l'Insegne Treballiche combatte Vrta le schiere, e le falangi abbatte.

Grudo auuerfario a i Trebali Eritreo
A difertarli a suo poter s'ingegna,
Punge il metallo suo viuace, e reo,
E sparger morte al fiero brando insegna.
L'V nghero il pregia, e dispiegarli seo
Di trecento caualli ardita Insegna,
Che dounque spronati in guerra sono
Seguitan lui, come il baleno il tuono.

La vanguardia de' Bulgheri scoperta,
Corre egli vn giorno ad affrontarla ardito,
Nè scopre ancor, che scollinando vn'erea,
Lo seguitaua esfercito infinito:...
Sprona il metallo, e la vittoria certa
Promette a i suoi con animoso inuito;
Mà spinge a seguir lui l'armata gente
Dietro a gli ometi suoi l'orme più lente.'.

Eil'affretta, e rampogna . Han forse i vostri Corridori alle piante vughie di vetro? Che secondan si lenti i passi nostri, E di si lunga via restano a dietro? Mà quantunque di sè l'essempio ei mostri, Poco auanzan color l'ayato metro, Che meno è corridor l'amico stuolo,

Ond'ei giunge a i nemici estremo, e solo.

Volgesi a dietro, e si rattiene alquanto, Finche l'aggiunga il suo 'edel soccorso; Mà il Re di Bulgheria dall'altro canto Scorto l'incauto Giouane trascorso, A mille lancie, ond'ei riporta il vanto.

Di qualunque vittoria, allenta il morso, E le spinge vn sol cenno, e l'interpone

Tra'l Duce ardente, e'l tiepido Pannone.

Trebele accenna al figlio fuo minore,
Che, gli Vngheri percuota al lato manco,
E rincuzzi il lor ampeto, e di fuore

Solo reffi, e digi unto il Duce franco,
Cio che imposto gli su dal genitore.
Adempie, e cinge all'aunerfario il fianco,
E suffe inuidia, in aunertenza, o fallo (1)
Trafitto ad Esitreo muore il cavallo.

Erl.

E ricreduto il Caualier s'auuede, Che il bronzo è carne, e la sua fragil vita Celebre di menzogne, al ferro cede, E giace il corridor sulla ferita. Ahi viltà, grida il Gaualiero a piede, Ferir chi non ferifce, e non s'aita, E freme, e rugge, e in disperato agone Per fegno il petto a cento lance espone.

Quando Alberto il riprende. Ah non vogliate Perder vita sì nobile, e sì chiara; Stringon gli eguali a voi catene aurate, Seruitù rispettata è meno amara . A nzi a vostro piacer la libertate Vi renderò fenza mercede auara, Che quato oggi a voi tocca, a mè dimane Serba il cangiar delle vicende humane,

Alza Eritreo dalle confuse ciglia Lo sguardo vinto al vincitor nel viso; E'l furor tramutando in merauiglia, Riman da sè medefimo diviso e Poi dice . Hor se l'Angelica famiglia Manda a pugnar in terra il Paradifo. Chi farà, che refifta, e quale scampo Alma hauer può dasi benigno lampo ?

Ben preparai contro la morte il core, Che sofferta l'hauria duro, e costante: Mà contro all'armi di pietoso amore, Poiche pietra non è, non è bastante . Contro la ferità, contro l'orrore S'armò d'impenetrabile diamante; Mà contro a si bel volto, e si cortese Non si può riparar, nè sar difese.

Io cedo all'armi no, non mi fommette
Vinta dal ferro altrui forza nemica,
Mà cedo all'inuifibili faette
D'Amor, cui non refifte elmo, o lorica:
Se il tiranno de'cori al giogo mette
Cielo, & Abiffo, e ne'fuoi nodi intrica,
Troppo mal verginella ofa, e prefume
L'arco fchernir d'ineuitabil nume.

Escspirando al giouanetto offrio In atto vmil, con elle vote il brando, E'l braccio al nodo, affai men aspro, e rio Di quel del cor, che lo distringe amando; Mantielle poscia il vincitor suo pio La libertade a lei promessa, quando Ella si rese prigioniera, e'l piede Di trarre sciolto a voglia sua concede.

Hor che dee far l'irrefoluta amante, Refterà? si, che la ritiene Amore: Fermerà? no, l'incatenate piante, Che all'Hofte fua la rifofpinge Honore. Và per tornare, e d'animo incostante Scufar l'abbandonato suo valore, Con dimostrare a generoso segno, Che sia'l foco d'Amor soco di sdegno.

Vanne, e fauella a gli Vngheri: Per voi Dunque io combatto, e mi lasciate solo? Abbandonan la scorta i guerrier suoi? Altri pur vi corregga indegno stuolo, Altri vi guidi, e imparera da noi A temer la viltade, e forse il duolo. Restate augei palustri, Aquila i passi. Volando sdegni inhonorati, e bassi. E volgendo a lor gli omeri, gli laffa
Confufi, e muti, hà troppo forza il vero;
Torna a i Treballi, e con la fronte baffa
Chiede ad Alberto il fuo douuto impero;
Tua bontà, dice, il mio douer non caffa,
Qual vuoi libero dunque, o prigioniero
Lafciami, ch'io ti ferua, e in parte scopra,
Qnato a mè tocca il mio feruigio, e l'opra.

Stupido ammira il generoso Alberto
Disi rara virtu l'atto cortese,
E non rifiuta il suo valore offerto,
A secondar le militari imprese;
Ma per hauerne pria pegno più certo
Spoglio la mano, e verso lui la stese,
Ella s accorda, e la sua nuda, e bella
Porgendo a lui, si stabilisce ancella.

A liquefarsi di piacer su presso L'anima vinta da cotanto bene, Gelida impallidi, che al core oppresso Corfer tremando le smarrite vene; Scoprir la dote del semineo sesso Non puo, che l'honestade a fren la tiene, E i dolci lumi a quei d'Alberto intes, Discoprendone il ver, non sono intest,

Ei d'incorrotta fè teffere il nodo.
Credette, & ella il collego d'amore
Vie più tenace, e con soaue modo
A lui la mano, a se distrinse il core;
Nè catena muraglia, ò traue chiodo
Tanto saluò dal rouinar dell'hore;
Quanto la bella vergine distretto
Serbo costante a i suoi legami il petto.
G 2 Serue

Serue, & ama Orontea, ne fi diparte
Più da i begli occhi,e'l cieco Dio no vuole,
Ch'ella habbia il don,che le cocede Marte,
E non arda vicina al fuo bel Sole
Renderfi grata al fuo Signore in parte
Vuol delle gratie inufitate, e fole, y
E col debito fuo vela, e colora
Quel feruente defio, che l'innamora

Mai si pronto non fù paggio, ò scudiero A i uoi seruigi, ò si veloce augello, Come Orontea, che dall'alato arciero Porta fisso nel cor l'aureo quadrello; Cara è la seruitù soura ogni impero, D'ogni dominio è l'vbbidir più bello a Antiuede il voler, la cura, e'i senno, E con l'opra talor precorre il cenno.

Sembra della Brettagna inclito cane,
Giouane tratto dal paterno lido,
Che scatenato ancor servo rimane,
Quanto libero più, tanto più sido,
Segue l'orme propinque, e le lontane
Del suo Signore, e in ogni varco insido
Corre, e precorre, e con geloso dente
Latra, e si scaglia ad ogni suon, ch'ei sente.

Alla cura natia d'acquistar grido,
Con l'ardir fra i nemici, e con la spada',
E la fama spiegar' per ogni lido,
Che di lauri sanguigni onusta vada,
Vn desso di feruir costante, e sido
Succede, & a null'altro il cor non bada;
Questa è la gloria sua, questi per lei
Sono i trionsi, e gl'immortal trosei.

Serue Eritreo, da chi lo scioglie auuint Col bel nodo d'amor, ne se ne parte, E porta il nodo, onde su preso, e cinto, Rauuolto intorno alla più nobil parte; E dal caro Signor non è respinto Negli affari di Pallade, ò di Marte, Spiana a lui le vittorie, e per se prende, Scudo sedel, ciò che l'amato ossende.

E poi la fera, allhor, che l'ombra il chiama A fpogliar l'armi, e temperar gli ardori, Purga, e rafciuga con la man, che l'ama Trà la poluere fparfi i bei fudori, E nutrican do la feruente brama Con vío dolce, allettator de cori, Agita le fauille, e nudre il foco, Talche spegner no l' può tempo, ne loco.

La notte, e'l giorno, e quando il Sol s'alcóde, E quando è dal fuo lume il mondo aperto, Com'ombra, che dal corpo fi diffonde, Accompagna Eritre o l'amato Alberto, Nè mai fcopre l'incendio, ò il difaconde, Se non tal'ora alcun fofpiro incerto, Ch'ella preme nel core, e lo refpinge, E diuerfa cagion colora, e finge,

Della propria beltà non è più tanto
Disprezzatrice, anzi le porge aiuto,
Con purgar l'armi, e ripulire il manto;
E rigar con l'auorio il crin tonduto;
E con lasciarne all'aura lieue alquanto
Libero; ma non sparso oltre il douuto,
Con volontario fren gouerna l'onda
Dell'oro lieue, e'l suo suggir seconda.

3 Mà

#### 150 Bulgberia Convertita

Mà poi rauuifa. A che vogl'io più bella
Môftrarmi altrui, fe la beltà virile,
O non piace all'altr'huomo, o nó è quella,
Ch'a gl'incendi d'amor batte il focile?
Mà pur sia giouanetto, o sia donzella,
Porta la prima età volto simile,
E sparge in ambedue lieto diletto
Vna stessa cagion con vario effetto.

Mà io laffa, che fo, mentre nafcondo
Mè, qual mi fono la che parer m'ingegno
Qual effer bramo! e di qual dote abbondo,
Pur come ogn'altra a impouerir mi vegnot
O nemica honestà, che tiri al sondo,
E diuerti il desso dal proprio segno,
Scioglimi il giogo, o voi lasciate a lei
Libero il mio gouerno, affetti miei.

Così fpesso tenzona, e tal'hor lieta
Le sue chiuse latebre aprir dispone,
Poi se medesma rampognando acqueta,
E si contenta a quanto vuol ragione,
E così passa torbida, e inquieta
Le notti desta, e il giorno in sero agone,
E si consuma, come in prato suole
Tenera brina liquesarsi al Sole.

Ne' dolci lumi; onde la fiamma apprende
Talor s'affila, e fi confuma, e ftrugge,
Dalle care pupille auida pende,
E con dolce venen la morte fugge.
L'anima corre oue il piacer l'accende,
E l'albergo fuo proprio aborre, e fugge,
Che là fol viue, oue fospira, e brama
Tormeto, ou'ella alberga, e morte chiama.

Il fuo Signor, che qual neuofa falda
Dinanzi a gli occhi fuoi ftrugger la vede,
E non sa che l'ardor, che la rifcalda
Dal volto fuo medefimo procede:
Cerca di confolarla, e con più falda
Ferita, in mezzo al petto il cor le fiede,
Che a lei non gioua, e più languir fi fente
Per la pietà del feritor clemente.

Tornate pure al patrio nido, Alberto
Le dice, e penía dir coía che piaccia;
Ma grata effer bram'ella a tanto merto,
E prende a crudelta, s'ei la discaccia.
Ahi duro incendio a chi lo tien coperto,
Quanto più arde, oue fi prema, e taccia;
Troppo ange il duol, che no appar di suora
Parli chi amaje se non parla; muora.

Ella, che frà i Pannoni il ferro cinse Contro la Missa, or la disende armata, E per non si partir da chi la strinse, Prese sul capo d'or l'onda sacrata; Mà quando Alberto a seguitar si spinse Monaco il Padre, all' anima affannata Vien meno il Sole, a gli occhi suoi si serra Il Cielo, e sotto i piè manca la Terra.

Piacquele, che Donzella anco non s'era
Scoperta, e qual guerrier nudria speranza
Di seguire il garzon, che l'alma impera,
Ancor la dentro alla deuota stanza.
Ma veggendosi esclusa, omai dispera
Di quella sorte a cui l'estremo auuanza,
Che in due cedole sole ancor sospende
L'vitimo filo, onde sua vita pende.

FIC

Freme adirata incontro all'vrna auara,
Che dall'vnico ben la difcompagna,
E vinta al fin dalla fua pena amara,
I furori alle lagrime accompagna,
Se il Ciel m'inuola a feruitu si cara,
Spargami l'offa ancor fulla campagna,
Che non fia mai dal fuo Signor difgiunto
dl fedel' Eritreo, fe non defunto.

Se toglie il mio feruigio, e la mia fede Chiufa per mè l'habitation romita; Rubo la libertà, ch'ei mi concede, E frodo al mio Signor l'indegna vita. Víurpo il Sole, e con ingiusto piede Calco la terra; e qui la mano ardita Stringe il ferro pungente, e nell'ignudo Petto spinge a se stessa il colpo crudo.

E se men frettoloso, ò più lontano
Era il soccorio del pietoso Alberto,
Cadea gelato a far sanguigno il piano
D'inufitato amor pegno si certo;
Ei tenne a fren la disperata mano,
E'l corso ruppe al suo morire incerto;
Mà'l duro ferro il bel virgineo seno
Attinse pur, se no'l trassise appieno.

Dall'atto fiero argomentò Trebelo,
Non víata virtù d'alma fourana,
Nè vuol lafciar suo generoso vele
Preda all'acerba passione insana;
Parla al Senaro. Iosi feruente zelo
Sottrar non deggio alla pietà Crissiana,
Non viato desso da mè richiede
Fauor distinto, e singolar mercede.
Ciò

Cio che dubbia fortuna anco nasconde A fauor d'Eritreo suelo, e dichiaro, Vogl'io per me senza accettarlo altronde D'amore, e di virtù pegno si chiaro; Nessuno a tanta autorità risponde, E i ripressi desir se ne quetaro, Che poco monta a cosi grande stuolo, Che il Re n'elegga a suo talento vn solo.



#### 154 LIBRO VII.

#### ARGOMENTO.

Qual' Edipo nonel se stesso accusa Oldrado, e per purgarsi il chiostro ottiene. Sorgon le sacre mura, e nella chiusa Ombra d'Auerno il lor rumor peruiene -Odel Pluto, e pauenta, e la delusa Furia il fier Dragomanno a schernir viene. E con due verghe inginrioso, & empio Sorge alla luce a far contrasto al Tempio.

Ttenendo Eritreo dal Re Trehallo La sorte in gratia, Oldrado animo prende, Stimolato nel cor dal proprio falle, Ch'acerbamente il Caualiero offende: Nacque in Cormano, e fua ventura fallo-Rè de'Giazziti, al cui dominio ascende Per beltà, per fortuna, e per amore; D'Angelo il volto, e di Leone ha'l core .

Esce di schiera, e s'appresenta Oldrado Al Rè de Misi, e maestoso in volto Apparir' fà la dignitade, e'l grado, Dou'egli è nato, e'l fuo destin l'hà tolto. Et io (dice a Trebelo) essempio rado Dall'istabile Dea volto, e riuolto, Merce dimando: e i suoi pietosi accenti Fermano i Misi, ad ascoltarlo attenti. Fů. Fù mio Padre Gualando, ei de'Gjazziti
Refie lo fcettro, e l'ybbidi Cormano,
Celebre viffe, infin che già forniti
Eran gli anni miglior del corfo humano.
Del fuo popolo al fin cede a gl'inuiti,
Che l'hauean fino all'hor pregato in vano,
E di conforte a fuo talento fpia
L'Afia intorno, e l'Europa, e la Soria.

E ful lito del mar di Salamina
Con l'oro de'capelli all'aura fciolto,
In contesa col Sol mirando Elcina,
Gli piacque si, ch'ei ne rimase auuolto.
Apprendeuono il Sole, e la marina
L'onda dal crine, e lo splendor dal volto,
Nè mai tanta bellezza a così rare
Gratie vider congiunte, o'l Sole, o'l Mare.

L'innamorato Rè tofto inanella
Tanta bellezza, e fe non era eguale,
Il fangue alla Corona, ou'ci l'appella,
Pur di chiaro legnaggio e'i fuo natale,
Seguon le nozze, e poi ch'vici nouella
La nona Luna del ceruleo Sale,
Ella graue di mè, l'vnica prole
Espone al Regno, e m'appresenta al Sole.

Offeruator de' moti eterni fue
Il Rè mio Padre, e studioso auuerte
L'hora, ch'io nasco, & vna volta, e due
Torna a ricalcular le sorti incerte,
E vede pur, che nelle membra sue
L'armi del proprio figlio il Ciel conuerte,
E macchia, acceso d'impudico affetto
Le caste piume al marital suoletto.

#### 156 Bulgberia Convertita

Sospira, e pensa, e dall'eccesso in vano Mi vuol bambino il genitor distorre, E già'l serro stringea; ma poi la mano Paterna sua dal proprio sangue abborre; Co i piè legati, que il Tibisco al piano, Verso il Danubio mormorando corre, Ponmi in vna cestella, e stringe in guisa La carne mia, che ne restò recisa.

Ahi duro Padre, vn pargoletto fgnudo, Che far potea con l'immatura pelle, Che tù l'incidi? e difpietato, e crudo Frangiil molle ritegno al piede imbelle; Mà non fusti quel tù, l'iniquo ludo Ordian per me l'ingiuriose stelle, E tesseuan le trame orrende, e forti; A cui col morir mio pensaui opporti.

Mà indarno tenta ogni terreno ardire.
Por legge al Cielo, e troppo mal defia
Chi gli arcani laísú tenta fcoprire,
E rintracciar l'ineftricabil via,
O le stelle no'l fanno, ò l'auuenire
Chiuggon fotto figillo a chi ne spia,
E non frangon' già mai l'occulte bende,
Secretarie fedeli a chi l'accende,

Porta la fuenturata nauicella
Di giunchi, oue non fon remi,nè vele
Queste mifere membra, e la mia stella
Siede al gouerno, e'l fuo tenor crudele.
L'aer non muoue turbine, o procella.
Stupido a rimirar senza querele,
Rider sessoo, e senza alcun sospetto,
Vezzeggiar con la morte yn pargoletto.
Nè

Nè volle il Ciel questa mia vita infante Stirpasse allhor chi la produsse in herba, Quando ancor contendea l'esser errante Coll'immaturità la vita acerba; Traporta i miei vagiti il rio sonante, Ch'all'empie sceleragini mi serba, E dopo vn lungo trabalzarmi, appena Mi depon saluo in sull'ignuda arena.

Doue a caso arrivando antica Moglie
Di Pastor pacsano, Elinda detta,
Per rendere al candor l'vmide spoglie
Di sua samiglia pouera, e diletta;
Mosa dal tristo suon delle mie doglie
Corre, doue alla sponda il rio mi getta,
E mè già moribondo s'apparecchia
Alla morte inuolar l'amica vecchia.

Capra non munta la leguia d'apprefio.
Con ingordo belar chiedendo il fale,
Ella poiche non può col petto stesso
Porgere al viuer mio succo vitale,
Mi scalda almeno, e con l'humore espresso
Dalle mamme del ruuido animale,
Mi bagna i labri, so semplicetto il beuo,
E dalla sia pietà vita riceuo.

E poi che rauniuato ha l'infelice
Bambino Elinda, alla capanna il porta,
Doue mi procurò miglior Nutrice,
Che dal mio fato a conferuarmi è fcorta.
Elinda, a cui figliuoli hauer non lice,
Nel trouar de gli altrui fi riconforta:
Per fuo m'alleua, e'l rozzo armento anch'io
Conduco a i pafchi, e lo diffeto al rio.
Ma

Mà corfi hauendo in quelle felue omai Trè lustri interi, e incominciando il quarto, Sente il cor generoso oppressi i rai Del suo natale, e'l vorria chiaro, e sparto: Onde gli horridi alberghi abbandonai, E da gli vssici rustici mi parto; Vittà gradisco, e dall'vsato siume Lontano, apprendo a migliorar cossume.

Mi trahe la forte ad habitar Cormano,
Paterna Reggia, e con quel poco argento,
Che feppe accumular la parca mano
Dal mio nudrito, e poi venduto armento;
Cangio le fpoglie, original fou rano
Mi fingo, e quel natio proprio talento
M'alta sì, che per nodrito in bosco
Io me stesso omai più non riconosco.

Come trà i fassi la squammosa spoglia
Lascia strisciando l'orrido Serpente,
La mia rusticità da mè si spoglia,
E'l mio chiaro natal sorge apparente,
E piena omai d'ambitiosa voglia,
A magnanime imprese ergo la mente,
E da quel, ch'io mi vissi altro diuengo,
Sì che trà i primi i maggior gradi ottengo.

E frà i più degui, e nobili foggiorni
A farmi penetrar, furon le chiaui,
O ch'io venga, ò ch'io parta, ò ch'io ritorni,
Con maniere cortefi, atti foaui.
Veggio i carri, e i defitier di gemme adorni
Del Rè mio padre, e dall'aurate traui
Pender gl'auoli impreffi, e come altrui
L'arbore ammiro, onde concetto fui,
Trà

Trà le (colpite imagini me stesso Veggio, ma senza nome, e solo il voto Scudo riman, con l'ornamento impresso, Et io frà tanti, oscuramente ignoto; Non mi srodeggia alcu germano appresso, L'arbor nemico del paterno voto, Che il Ciel nego; poichè diuelto io sui A mè compagni, e successori a lui.

Vago di caccia è il genitor Gualando (Effercitio ch'a i Ré non fi difdice)
E và co i leurier luoi follecitando
Ogni valle,ogni poggio, ogni pendice,
E quantunque fia Ré paffa emolando
Le prede, e garreggiar cacciando lice.
Garreggia Ariaden, che per valore,
E per fangue di lui poco è minore.

Nacque de i Rè Germani, e in puro argento Corona verde è la fua chiara infegna ; D'impadronirfi hà natural talento Dell'altrui voglie, e i cor legando regna; Come s'auanza al raddoppiar del vento L'onda percoffa, e'l mar fi turba, e fdegna, Crefce frà lor l'inuidiofa gara; Si cangia in odio, alfin riesce amara.

Trà i Cacciator d'Ariadeno io fono
Annouerato, e non ven' hà cui desti
Del corno adunco anzi la luce il fiono
Prima di mè, frà i più fpediti, e pressi,
Nè chi più tardi a conseguir il dono
Del bramato riposo i passi arresti,
Nè di chi meglio ogni seurier più sido
Comprenda il cenno, e riconosca il grido

Di verde i Cacciator Gualando veste; Color caduco; Ariadeno i suoi Cinge d'azzurro, e l'habito celeste Disferenti apparir fà loro, e noi. Vn di per le medesime foreste; Noi caceiauam, con gli splendori Eoi; E quinci, e quindi le contrarie schiere Battono i monti a spauentar le sere.

Et ecco al par di rapida faetta,
Che dall'arco fonante esca fugace,
Volta con piè di vento vna lepretta;
Doue sù'l colle vna pianura giace:
Tigrino mio nesuno inuito aspetta;
Mà di lei speditissimo seguace
Se le serra alle terga, e quella, e questo
Del fulmine immortal vola più presto.

Seguito anch'io; mà non pareggia il corso Speditissimo lor, mio graue passo, Lontano arriuo, e in sull'erboso dorso Peruengo ansando astaticato, e lasso ; E lasso trouo nel predace morso Il sugace animal di vita casso, E'l Rè, che'l mio leurier minaccia, e batte, E della preda mia seco combatte.

Gualando, in arrivar chi lo foccorre,
D'ira, e d'impazienza il cor s'accende,
E con fenfo di Rè l'incontro abborre,
E non può fofferir chi lo difende:
Egli è folo, & io folo, e l'ira corre
Foco full'efca, e fi dilata, e ftende,
E quinci, e quindi impetuofa vampa
Due cor, due volti, in va momento auuapa.
Th

- Tù non sei Cacciator ne Cavaliero
  L'altrui furando; ad alte voce io parle,
  Ei mi mentisce, e con sar dubbio il vero,
  Fù mestier mio con questa man prouarlo.
  Sdegno, d'ogni ragion franto il sentiero,
  Trauia disciolto, e non si può frenarlo,
  Spada non habbian noi, ma questo, e quello,
  Con Zagaglia pungente apre il duello.
- Di punta ei tira, e trapassar si crede
  Dell'incogniro siglio inerme il sanco;
  Ma scorre il colpo, ond'io ritraggo il piede,
  Sol frangendomi i panni al lato manco,
  L'aspro mio dardo poi, Gualando siede
  Sul capo si, che'l posò freddo, e bianco,
  E qual vittima cadde in cui discende
  L'aspro serro a macchiar le sacre bende.
- Tè genitor, ch'io non conobbi allhora
  Chiamo per testimon, che il fero braccio
  Nó s'erge nò, perche'i nemico motra, cto,
  E innanzi a gli occhi miei rimaga vn ghiacLira ch'ogni veder mi discolora,
  M'inuola anco il pensar quant'io mi faccio;
  Vaneggio, ahi lasso, cin solitario lido
  Pagno, e contrasto sisma non vecido.
- Senza muoner più fibra il busto imbianca,
  E d'oscuro pallor s'adombra il viso
  Padre non sò; mà già l'horror non manca
  D'hauer vn Rè di propria mano veciso.
  Più si scopre l'error, quanto si stanca
  L'incendio in me dell'impeto improniso,
  E perchè resti il mio fallire occulto,
  Lascio in parte remota il Rè (spulto.

Tigrino poi, che fauellar non puote, Vnico testimonio al mio misfarro Riprendo, e fuor delle pendici ignote Men'esco, e meco il fallir mio ritratto ; Sforzomi a non tener le ciglia immote. Perchè inditio da lor non ne sia fatto Cala intanto del Sol la luce in mare. Ne di Gualando alcun vestigio appare.

Pensano i suoi per altra via soletto Possa hauer fatto alla Città ritorno; Mà no'l trouando entro il suo regio tetto, Spargendosi i messi, e le dimande intorno, Cresce più d'hor,in hor, graue il sospetto, Sperafi almen quando rinafca il giorno: Rinasce il giorno, e và la notte in bando . Messo non riede, e non compar Gualando.

E l'vno,e l'altro di correndo appresso . Senza vdirfi di lui fuono, o nouella, Già lo sospira, e di pallore impresso Mostra il candido volto Elcina bella, Col pianto alfin da i cari lumi espresso Alle vedoue piume in van l'appella, E maledisce, ò di Cignale, ò d'Orso Incolpandone lor, le zanne, e'l morfo.

Pianto la notte,e sospirato il giorno Volgonsi i mesi, e l'incostante Lu na Stringe, e rallenta al freddo lume il corno, Soura l'humida frote, hor chiara, hor bruna, Disperata alla fin del suo ritorno, A poco, a poco il punto cor dispruna, E'l tempo omai le rafferena il petto, Roditor dell'affanno,e del diletto. L<sub>2</sub>

La fua beltà d'oscuro manto adombra Vedoua mesta, e qual Pittore il lume Fà rileuar, contraponendo l'ombra, Quel bruno accrefce alla biachezza acume, O come, oue la siepe si disgombra Dall'atra nebbia, e la respinge al siume, Rosa bagnata dalle stille amare Al Sol più bella,e più gradita appare.

Ella più lieta, a nuoue nozze attende, Folta felua d'amanti il cor le scopre, E dal bel volto defiosa pende; Mà fi spendon inuan gli studi, e l'opre, Che non ode, non cura, e non intende Qualunque studio, ò seruitu s'adopre; Me sol gradisce, e solo a mè sereno Nel guardo appar corrispondente il seno.

Seguita il tempo a consolarla,e in bando Porta i vestigi dell'antico foco . E dal suo petto a dipartir Gualando Comincia, e l'amor mio paffa in suo loco, Che non può far Donna gentile amando? Benchè m'affreni il mio fallir vn poco D'hauerli veciso il suo primier conforte, Cedo, e chiamo l'error propitia forte.

Mè solo alfin per successore elegge, Al Regno, al matrimonio, al godimento . La mia felicità misura, ò legge Non troua,e senza pari è il mio contento. Vicendeuole amor ne guida, e regge, Non è vario trà noi senso, ò talento Ella trasfonde i fuoi desir ne'miei, Io bramo fol ciò, che gradifce a lei. Quan-

Quando vna fera all'yno, e l'altro piede Le citatrici del primiero nodo Mi scopre Elcina, e due, e trè volte riede A mirar'lor di stupesatta in modo; Che vestigi son questi, alsin mi chiede, Et io che'l mio natal nascondo, e srodo Gli homeri stringo, e non tispondo, & ella Pallida, e sioca in questo dir fauella.

Doue, e di cui nascetti, e in qual paese prendesti il latte? & io preuaglia il vero Nol posso dir, che mai fin hor l'intese, E cercandone omai stanco e'l pensiero. Rustica Donna ad alleuar mi prese, Tratto d'un fiume risonante, e nero, D'un vil canestro ella mi trasse, ond'io Genetrice hebbi l'acque, e Padre il rio.

E qual fu questo rio, tutta tremante ( Dimanda Elcina, il cui fugace ymore Ti trasporto nella cestella errante Della tua vita allo spuntar dell'hore? Fù il Tibisco rispondo, e frà le piante, Che li stringon d'intorno opaco horrore Corfi il camin della primiera etade; Mà pouero natal non è viltade.

All'hor qual prato, il cui bel verde imbianca Sotto il rigor della notturna brina Cadde del letto in su la sponda manca, Con vn siebile oime, l'assitta Elcina. Oime replica,oime, languente, e stanca, E trasitta nel cor d'amara spina, Lassa, tu sei mio siglio, & io pur quello, Che di me nacque a giacer meco appello Pur dunque è ver, che non contrasta al fato L'human configlio, ò contrastando è vinto; Oldrado, oime, che tù di mè sei nato, E fù di tè questo mio seno incinto . Gualando, il padre tuo già destinato A rimaner dal proprio figlio estinto Volle veciderti all'hor, che tù nascesti; Ma pietade impedi gli atti funesti.

Co i piè legati, entro vn'angusta zana Ti pose il Padre, e ti commise all'acque. Et io mifera Madre, e Madre infana, Abbracciato ho colui, che di me nacque, . Fera libidinofa, & inhumana, Che fin con la fua carne auida giacque,

E vuol che il proprio latte il fen le prema ; E non s'apre la terra ? e'l Ciel non trema ?

Et io che all'hora, Ahi conoscenza acerba, Mè riconosco hauer Gualando veciso, Come vaccilla al freddo vento l'erba Mè ícuoto, e di pallor cospargo il viso, Poi sfogando il dolor, che il petto ferba, Fatto dal pianger mio tralcio reciso Pianto, che a stilla, a stilla esce di fuore E cade a gorghi, a impelagarmi il core.

Madre, e sposa (gridai) questa è la mano Che ate'l Marito, & a me il Padre ha morto, Patricida crudel figlio inhumano, Vendetta, ò Ciel, che la pietade è torto. Qual Rupe trouerò, qual Oceano, Che mi tranghiotta, ond'io rimanga afforto; Mà disfaccianfi pur l'humane some, Sempre viurà la sceleranza, e'l nome.

E qui la Donna il doppio error compreso, Dalle mie note, e disuelate appieno, Ella manca al dolor, sotto il cui peso Dell'alma oppressa ogni virtù vien meno. Giace immobile alquanto, e poi ripreso Calore, e vita, orribilmente il reno Scioglio al dolore, e di spauento impressa, Da se pur tenta allontanar se stessa.

Fugge mè, fugge se, fugge le piume
Contaminate, e con tremante dorso
Fugge l'humanità, fugge il costume
Del proprio albergo, e si comette al corso,
Fugge il giorno odioso, e sugge il lume,
Più non han gli error suoi termine, o morso,
E in grotta, o in antro spauentoso, e cieco
Tenta il nostro fallir nasconder seco.

Dalle parti habitate ella fi toglie,
E come belua fpauentata,e fera
Fugge da i campi alle più folte foglie;
Onde ingombranfi il bofco,o la riuiera;
Spauentata coftei dalle fue doglie
S'afconde in felua folitaria,e nera,
E le fue colpe,e il fuo crudele affanno
Comparte a i tronchi,che ridir nol fanno.

Mà io, che mè vie più di lei conosco
Patricida colpeuole, e più rio
Missacitore abbarbagliato, e sosco
Ben haurei di mè tinto il ferro mio;
Má fui per entro al solitario bosco
Doue era corso a intenebrarmi anch'io
Da vn seruo di Giesù bene auuertito,
Ch'ei rimette ogni colpa, a vn cor pentito.
Cosi

Cosi frenai la disperata mano,
Che punisce il fallir, mà nol cancella;
E l'vibidij, con diuentar Cristiano,
E ritorcere a Dio l'alma rubella;
Mà questo è poco a tanto errore insano,
Purgarlo intendo in solitaria cella,
E tanto lagrimar, ch'ogni più graue
Colpa mia scelerata il pianger laue.

qui fi tace, e gli Aluari contenti Son, ch'egli adempia il numero, e'I riceue Trebelo infra color, che al Cielo intenti Spoglian d'humano affetto il viure breue; L'vrna fi chiude, e gli afpettati accenti Tacque la tromba, e più ionar non deue, Che la forre è fornita, e la chiudeo L'elettion d'Oldrado, e d'Eritreo

S stabilito il numero, e gli eletti
Cinti d'oscure, e secolose spoglie
Gli circonscriue il Rè, vili, e negletti
Dentro i confin delle sacrate soglie;
Fabrica poi, per solleuar' i tetti
Mura constanti, e la materia accoglie
Da i colli intorno, e cento sabri,e cento,
Ciascun s'adatta alla sua cura intento.

non pur questi a fabricar le mura,
Mà se n'eleggon pronti anco altrettantà
A sterpar l'ombra della selua oscura.
Alle fere seluatiche, & erranti
Altri, con lena affaticata, e dura
Con le martella rigide, e pesanti,
Per far la calce, che le cott implica
Frangeran l'osta della madre antica.
E s'odoa

E s'odon già con le bipenni quelli
Schiantar la felua; onde veloci, e pressi
Lasciano il nido i pauentosi augelli,
Verso incognito Cielo a fuggir mesti :
Alzano questi i grani lor martelli,
Onde l'orrida selce il pondo presti,
Et ecco omas, che il monte apre le spalle
A i colpi, e sino al piè trema la valle.

Frangon le forti falme i fianchi orrendi
Delle rupi fuperbe, e trà le vene
Delle gelide felci, apron gl'incendi,
Spargene il vento l'infocate arene,
E riportan le fcaglie a i lor tremendi
Percotitor l'offefa, ond'ella viene.
Mà, ne fiamma, ne pietra, in cui s'auuenta,
O i colpi arrefta, ò le lor braccia allenta...

Caggiono stritolati al piano i monti,
Si compongon di lor masse, o cataste,
Che folleuando le disciolte fronti,
Riminacciano al Ciel, consuse, guaste,
Si commetton ricurui argini, e ponti,
Onde il concauo seno alto souraste,
El calor furibondo il duro cinto
Non franga, e sia dal sasso il soco estinto.

Gli Olmi, i Pioppi, le Querce, i Cerri, e i Taffi,
Che minacciando il Ciel, ruppero i venti,
Empion le vote viscre de' laffi,
Camere anguste delle siamme ardenti;
Mormoran pria glineendi unili, e bassi,
Sorger poi vasti, e rimbombar li senti,
E conlingue vermiglie, ergonsi al Cielo,
A leccar l'ombre del notturao velo.

Fino al fettimo di, l'incendio dura,
Stemperator d'ogni gelata cote,
E'l' Sole affumicando il giorno ofcura i
La notte accende le ftellanti ruote,
Alfin fottratta la bollente arfura,
E le pallide ceneri remote,
Senza neruo, ò vigor l'ortida pierra
Tepida imbianca, e fi diffoluc, e spetra.

Mà non per tanto dall'accese vene
Fugge il calor, che v'hà'l carbone impreño,
Che non torni all'humor, che sopra viene
A risorger col sumo il soco stesso.
Rintuzzato alla sin ceder conuiene
All'onda imperiosa ogni posesso;
E i sassi immersi nel gelato siume
Cangian sè stessi in candido bitume.

La tenace materia il ferro mesce,
Premendo lei trà l'assetata arena,
L'vna con l'altra mescolata cresce,
L'vna con l'altra specie s'incatena,
E in grembo a lor, come frà l'onde il pesce
Quando i lubrici moti il sonno assrena,
O come naue, che riposa in porto,
Giacciono i sassi viui in seno al morto,

Dell'aratro del Ciel frà i folchi ofcari Sorgon le pietre, oue l'indura il vento, E verfo i nembi, i minacciofi muri Fan poggiando alla vifta alto spauento, E incontra a gli anni intrepidi, e ficuri Fà che gli renda il crescer graue, e lento; El diritto falir, con fermo stilo Reggendo va moderatore il filo.

E già

B gia forgea la fabricata altezza,
Allo stancar dell'assistate ciglia,
Che mortal vista a minor grado auuezza
Di si alti fastigi ha merauiglia;
Quando là giù, doue pieta si sprezza,
Tra la rubella a Dio nera samiglia,
S'ode il rumor de fabricanti,e'l pondo
Scende a muouer sospetto al cieco modo.

Alza Pluton l'affumicata vista
Verso il fuliginoso atro conuesto,
Che di posuere, e ruggine commista
Squallore antico bà mille sustri impresso;
Fiaccola s'a portar pallida, e trista,
E solleuarla, all'aspra conca appresso,
Per veder qual ruina il mondo apporte
A i disperati Regni della morte.

E vede là sch'oue il Danubio corre
Sopra la terra, il freddo vmor penetra;
E s'incomincia da quel lato a fciorre
L'ofcura Tomba, e rallentar la pietra.
Chiama i Demoni, e fa da lor fopporre
Saldi puntelli, & ei le piante arretra,
Perchè fepolto in parte ofcura, & ima
Non precipiti il mondo, e non l'opprima.

Aletto all'hor con va forrifo amaro,
Cui frà'l tormento balenò lo sdegno,
Schernisce, e dice, ò qual consiglio imparo
Dal tuo sagace, e proueduto ingegno ?
E ti douria pur rammentar, se caro
Costi all'inierno il folleuare va legno
Contra colui, che le tartaree porte
Ruppe con esso, e incatenò la morte,

Contro il Rè delle Stelle in van s'adopra Dalle tenebre nostre ogni argomento. E null'altro è pugnar, che perder l'opra, E verberar co' i nostri affanni il vento . Mà, che fia poi quand'egli franga, e scopra L'ombra immortal del folido elementot Non farebbe per noi romper la terra Aprir quella prigion che ne fotterra?

per noi fan le riuolte, a chi nel centro Giace, ogni mouimento è miglior forte, Peggiorar non può mai , chi posto è detre Le viscere del duolo, e della morte, S'io paffo il puto, ou'io m'infondo, & entro Sorgo, e non calo, e doue vuol mi porte Il caso pur, ch'io non saro disgiunto Mai più dal Ciel, che nel tartareo punto.

Nò, risponde Pluton, che viue il Pesce

Chi lo conserua, entro il gelato vmore, Mà quando egli tal'hor n'e tratto, o n'esce Si strugge all'aria, e fi dibatte, e muore. Se la nostra caligine rincresce', Peggio faria la luce, e lo splendore s Nottola il fugga, e l'ombre oscure, e sole Paffeggi pur, che più l'affligge il Sole.

Mà qual cagione effer può mai, che prema L'ampia concauità de'regni nostri ? Forfe il Mondo s'appreffa all'hora estrema, E incomincian però portenti, e mostri ? Cagione effer non può, se non di tema Il vaccillar de' fotterranei chioftri, Vorrà forse espugnando il regno mio, Morire in terra yn altra volta Dio?

E così diuifando, ecco rifuona Rumor lontano, onde s'affanna Plute, E tremandoli in tefta la corona, Fremendo corre, e dimandando aiuto. Poi viene a respirar, ehe il nome suona Del volante corrier laggiù venuto, Come suole ogni di, con le nouelle Del Mondo aperto all'anime rubelle.

Or l'empio ad ascoltar gli vmani auuisi, Senza aspettar, che'l trono altri li potte, S'asside in mezzo a i contrasatti visi Delle squallide imagini rimorte. Parre in piedi i Demoni, e parte assis Stanovad vdir, ciò che'l Corriero apporte, E la varietà dell'auuenture Falor porre in oblio l'vsate cure.

Qual d'intorno all'vncino, ond'ei fostenta Suo destro piè la lunga coda auuolta, Qual de capelli-morditori allenta La chioma al tergo, sibilante, e solta, Qual con orecchie in sù la faccia spenta Netta la baua della bocca incolta, Esquale al fianco suo si torce, e torna L'ylerie a rigrattar con l'aspre corna.

S'apron le carte, e quando appena è letta
Dal Cronista immortal la prima riga,
Volta, dice Pluton, ch'alla mia fretta
L'indugio è morte, e la lentezza è briga;
E vieni a dir ciò, che da noi s'aspetta
Di quel Paese, oue il Danubio irriga;
Volge, e passa gl'Italici, e gl'Iberi,
Galli, e Fiamminghi, e i più gelati Imperi
Leg-

Legge al fin de'Germani : Or qui Plutone
La barba appoggia all'infernal tridente,
E tutto fisso ad ascoltar fi pone,
Con guardo bieco, e più che bace ardétes
E giunto a battezzar la nazione
Bulghera, il Messaggier dell'Occidente,
Legge il Cronista; e la verace scuola
Si sparge omai, che vi mandò Niccola,

Gradito al Re de'Bulgheri e'l Prelato,
Et ei con l'inalzar la facra mano,
Hà rotto, e guafto già l'antro incantato,
Che fù nume, e terror del vulgo infano;
Fugge Brunaflo, e in cauernofo agguato,
Dal Romano fplendor giace lontano,
E ferma omai la trasferita Fede
Dal Tracio lido, in quel de'Mifi il piede,

E Trebelo non pur, del facro fonte
Bagnata hà già la venerabil testa;
Mà di pietà, con merauiglie conte
Monaco folitario in cella resta;
E colui, che può tanto alle nostr'onte
Gradisce il culto, e la sua mangli presta;
E manda a lui, con singolar' essempio
Basilio, à fabricar l'albergo, e'l Tempio.

Col Bulghero Signor monaco è fatto Suo minor figlio, ad habitar con loro Settanta fono, e gli diftringe il patto Della Religion, con laccio d'oro; Corre, da i chiari effempi il popol tratto, Come all'aperto mar fiume fonoro; E col core, e con l'opre, e con la voce. Quaranta mila omai feguon la Groce.

3 12 40

E volendo più dir, gridando frange Pluto l'odiofifima lettura, Non più, nō più, che mi fpauenta, e m'ange Troppo del danno mio noua si dura. Mouefi a lagrimar, ma nulla piange, Che il dùolo alle palpebre il varco indura, E torna il rio dell'angofciolo vmore, Nulla fgorgande, a rimarcir ful core.

Indi, con vno, oime, tratto dal telo,
Che l'affannate viícere trapasa;
Quest'e'l nouello, e periglioso pelo,
Che s'apre a me dalla terrena masa.
Aih falso, aih finto, aih traditor Trebelo,
Nostra antica amistà così fi lassa?
E che secer già mai gli ombrosi spirti,
Fuor che a tutto poter sempre seruitti

Chi presto l'ira alle Treballe insegne
Dietro a i Pannoni, e spauento gli Argiui,
3e non l'inserno? e chi rintuzza, e spegue
Gli asimi auuersi, e i lor ardor più viui?
Chi gli riuolta, e con le sughe indegne
Empie le sosse di sanguigni riui?
Perché suonan gli vsberghi, e le loriche
Consitte a i terghi dalle spade amiche?

Questo merito poi se ne riporta
Chi serue ingrato, aih persida mercede,
Dal suon di breui note esser ritorta
Contro a i principi suo il antica sede?
Vie dique vn Mestaggiero, appena essorta,
B tutta Bulgheria subito il crede s
Sparge ei forse le voci a cento a cento,
E col soco fauella, e non col vento;
E For

E Fotio, hora che fà ? che fà Brunaffo,
Ombra dispersa dal nemico lume,
Per chè non torna in suon dolente, e lafo
A stringer seco ogni spietato nume ?
E qui da i furor suoi spronato il passo,
E sparso il labro di sulfuree spume ,
S'agita, e rugge, & al tormento eterno,
Tormento accresce, & all'Inferno Inferno.

E con alti muggiti, aih sè'l feroce Aluaro (piega, e già folleua in alto La trionfal, vittorio la Croce, Onde l'offenderà nemico affalto? E in qual' angusta, e separata soce Fia ficuro per noi corso, ne salto? E doue arderà più la turba ancella Al Rettor delle tenebre facella.?

Tace, e di mano al fier Cronista il foglio
De' tristi annuntij, inuiperito inuola,
E lo straccia per ira, e per cordoglio,
Nè lascia intatta vna sua riga sola:
Freme più che per vento orrido scoglio,
Lacera al sen la serruginea stola,
Getta lo scettro, e con le zampe il pesta,
Trema a tanto suro l'ombra sunesta.

Corre di furia, oue l'antica sede ,
Ch'è di diaspro, e di diamante adoraz ,
Scolorato però, come richiede
L'albergo, oue il Re misero soggiorna;
E due, e trè volte a ricozzar la riede
Con le mal torte, e disperate corna,
E nel rigido trono il capo frange,
Suda, anhela, fi duol, s'arrabbia, e s'ange à

H 4 DIE

Dragomanno il Demonio al fero scempio Presente, affisi il doloreso sguardo, E di lui sogghignando, amaro, & empio: Cosi spiega al suo dir pungente il dardo, Và, và più tosto a ricozzar quel tempio, Che sorge adonta tua nume bugiardo Alla luce del mondo, al Ciel sereno; Quaggiù son noti i tuoi surori appieno.

Risponde, oime, che se tal'hora io sorgo
A riconoscer l'huom, fatto di rango,
E nella sede mia salir' lo scorgo,
Da tanta passion vinto rimango,
Ch'io non oso varcar l'orrendo gorgo,
E nelle riue sue m'arresto, e piango,
Nò,no,godala pur l'humana prole,
Troppo la luce m'abparbaglia, e'l Sole,

Dunque non ripigliar lo scettro mâi,
L'irritatore al crudo Rè soggiunge,
E lascia altri al dominio, oue tu stai,
Se così poco il nostro mal ti punge.
Io presumo incontrar del Sole i rai,
Se tu'l pauenti, e te ne stai da lunge l'
lo spargerò lassù gl'incendi, e l'ire,
Non manca sorte, oue s'adopra ardire.

Mè dunque mè, non franger folle il corno Manda a guaftar l'incominciata imprefa Da i minifri Romani, e s'io ritorno Diffruttor di lor fede, e di lor chiefa; Altro non vò, che prouar folo vn giorno Come la tua Gorona in fronte pela, E per folo quel di, con dolce inganno Plutone effer debba io, tù Dragomanno.

ΑŁ

Al ministro infernal promette Pluto
Quant'ei dimada, & ei s'appresta all'opra;
E perch'ei possa ogni consiglio astuto
Meglio esfeguir, quando fara di sopra,
Ministra a lui di due facelle aiuto,
Doue l'incendio si nasconde,e copra:
Sembran due pure verghe, el'vna spira
Incendio di lussuria, e l'altra d'ira...

L'vna col suo calor diletta, e piace,
Tanto ché vecide, e col mirar s'accende;
L'altra aborre concordia, e schiua pace,
Corre a vendetta, e ne' gran cor s'appréde.
Porta il Demonio e l'vna, e l'altra face,
E dall'abisso al nostro Mondo ascende.
A strugger la pieta col doppio ardore,
Che imprime a danno altrui segno, & amore.



# LIBRO VIII.

# 206

#### ARGOMENTO.

Duelfi Elcina d'Amor, che l'habbia finita All'empio incesto; a confolarla arriua Il reo Demonies e con funitaza infinta Storia le conta d'innocenza prima. Ond'ella mueue arricourare accinta L'amato Monacel, ch'a Dio fernina. Giunge ammirata alle Treballe tende, E della sua beltà Flauto; accendo.

Ntanto Elcina forsennando corre,
Per mezzo i boschi inospiti, e seluaggi,
E quai mostri d'Auerno i rami aborre,
Che le san'ombra, e sono abeti, e saggi,
Torbida anela, e non pauenta esporre
Le molli membra a gli spinosi oltraggi,
Lacera i panni suoi la macchia oscura,
Più di sè nulla, e men d'altrui si cura.

Sopra vna discoperta aspra radice
D'vn Cerro antico al fin si posa, e stanca
Altamente sospira, e l'inselice
Sua fronte appoggia in sulla palma manca,
China i begli occhi, e poi gl'innalza, e dice,
Vmida il volto, e più che neue bianca.
O vita vmana, e perchè a noi si toglie
Con troncarle lo stame, vscir di doglie!

Ben pronidde natura alla terrena Scanza, albergo di duolo, e di tormento, Che fi differri al nascer nostro appena Va varco, & al morir fen'apra cento . Nell'incendio, nell'onda, e nell'arena, Nell'aria, nel digiun, nell'alimento, Per tutto è morte, e d'incontrarla è prius Solo al mondo colui, che non è viuo ..

Mà io, mostro immortale ancor calpesto Il suol da mè contaminato, e frango Quest'aria impressa di materno incesto, E mè medelma a tormentar rimango: Gl'interrotti miei fonni a pianger desto, E nulla fò,s'io mi lamento, e piango, Che'l versar ad ogn'or pioggia nouella Laua il proprio fallir, mà nol cancella .

Non vide il Sole, e non portò la terra Mai colpa fcelerata altra fimile; Che non s'apre a me forfe, e mi fotterra. Per non chiudere in sè pondo si vile. E fe prole concetta in me fiferra, Come le infegnero, con quale ftile Chiamar chi la produffe; Auola, ò Madre? E chi l'ingenero, Fratello io Padre ?

E dicendo cosi cader fi laffa

Dal fostegno del braccio, e le palpebre Sù i lumi ftanchi, abbandonando abaffa, Con bramar, che gli ferri ombra funcbre; Mail sonno almen, se non la morte passa: Deneroalle luci vaneggianti, & ebre, Che la natura a conservar la vita Scarfa non e dell'oportuna aita . . H 6

Chiude i begli occhi, Dragomanno all'hora, Ch'ellas addorme, e non può far difefa, Con la face, che gli animi innamora, Dal Rè dell'ombre in Flegetonte accefa, Ferifce il fianco addormentato ancora, Per vincer certo, e fuperar l'imprefa, E'l poffeso di lei prender, quand'ella Scuoter non può la micidial facella,

Mà come il fabro a stabilir sua cote
Sul costante edifitio, il muro bagna,
Ch'vnir le pietre, e collegar non puote,
S'algente aridirà le discompagna;
Doue la Donna, che il dolor percuote
Ancor nel sonno, e si coruccia, e lagna
Pensa lo spirto reo cosparger prima
Tenero sogno, que il piacers imprima.

I la cafa de' Sogni a lato a quella
Della Quiete, in válle ombrofa,e fola,
Doue l'aura non muoue, e non fiagella
Le frondi, e muto ogni rumor s'inuola.
Tacciono i Sogni, e mai neffun fauella,
Che non han forza di formar parola,
E fe muouon le labra, i detri fono
Imaginati, e fenza colpo il fuono.

A chi guata da lungi, atomi erranti Sembran rotando, e chi gli mira apprefio. O di striduli grilli, o di volanti Farfalle, hi e a afchedun l'aspetto imprefio. Nascon pensieri, e non compiti auanti, Che sia dal sonno il mortal senso oppresso, Seguendo poi ciò che la mente agogni, O sugga per timor, diuengon, Sogni. Dall'incostante fantasia composti Gli raggira trà sè l'ombra di Lete , Altri le vampe de' bollenti mosti Rotan col fumo, indocili, e inquiete : Altri alla pugna da gli ymori opposti S'arman di rubellanti ombre fecrete, Hor feri,hor molli,hor manfueti,hor triki. Pauentofi, incoftanti, ofcuri, e mifti.

Da quella moltitudine confusa. Lo spirto immondo vna farfalla prende. C'hauea d'ebano l'ali, e di cerufa . Et ella il volo a voler suo distende . .... E paffa, oue la donna ancor s'accufa Dormendo, e'l suo fallir danna, e riprende, E figurale Oldrado, e più che mai Di gratia inuolto, e d'amorofi rai .

Nè trà le frondi la triforme Dea. Mai discoperse Endimion si bello, Ne tal parue di Mirra a Citerea La prole, in auuentar l'aureo quadrello, Come Oldrado ad Elcina all'hor parea Paffeggiar' l'ombre di frondoso ostello, E trà l'herbe, e trà i fiori a confolarla Muoue,e per man la prende,e cosi parla...

Andiam Regina al destinato loco De'piacer nostri a raddolcir l'ardenti Fiamme d'amore, e temperar quel foco Che ci fà defiando arder contenti; L'effer figlio, e voi madre è finto giocos Perfida illusion non ci spauenti; Cinge il dito l'anello,e noi la fede, Che ne ferba la man, crediamo al piede 14 Equan-

## 183 Bulgberia Convertita

E quante altre cagion possono hauermi Lacerato il tallone i Eleina andiamo; Ed ella par che ricusando affermi, Esser lui del suo ceppo vnico ramo; Mà il dente homai degli amorosi vermi La rode si, che quasi pesce all'hamo Si scuote indarno, al sin consente a lui, E co i propri;accompagna i passi sui.

E co i propri, accompagna i passi sui .

Né guari andar, che trà scoscesse rupi
L'angustissimo calle fi riduce,
E s'incauerna in orridi dirupi,
Doue scender non osa aura, nè suce;
Sette sull'ermo scoglio audi supi
Fame rabbiosa a diuorar conduce;
Rodeno humana carne, e già rimossa
Dall'empia audità, biancheggian l'osa.

Parla Oldrado a quell'offa, hor voi narrate
Chi fusti, e chi v'occife; e quelle, e queste,
D'onde sciolte giaceano, e separate
Tornansi a riunir correnti, e preste;
Come dal fischio incantator chiamate
Aran le serpi i campi, e le soreste
E quinci, e quindi le correnti bisce
Vanno a compor le tortuose strice.

Poi full'aride piante ecco s'inalza
L'orrenda mole, e la trapafia il vento,
Muouefi ignuda,e fparge errante,e fcalze
Ombre di meratiglie, e di fpauento;
Fermata poi fulla tremenda balza
Spiega in si fatto fuon rauco lamento.
Io fui Gualando, e'l mio fallir commile,
Che per giuffa vendetta il Ciel m'yecifo.
Per-

Perche bambino il proprio figlio estias,
Fui diuorato dall'orrende zanne:
Qui firaschommi il fato, e'l sasso i cinsi
Difangue, e disbrama i l'auide canne.
Non pauenti abbracciar quella, ch'io firinsi
Oldrado, e'l creder suo più non l'affanne,
Ch'è marito legitimo, e non prole
D'Elcina, e del suo ben s'adira, e duole.

Nacque in Orchea d vn Sacerdote Perfo,
E d'vna Ninfa della Dea triforme,
E fu nel fiume pargoletto immerfo,
Per sepellirui il scrilegio enorme,
Ed egli in caccia alla mia parte auuerso,
Del suo sido Leurier segnendo l'orme
Non mi percoste, il Ciel conduste i Lupi
Per mio castigo, alle scoscese rupi.

Ben fe'l credette; vn'ingegnoso Mago Traueder fallo; A perturbare intento Le nozze sue, dell'auuenir presago, Prese mia forma, ed ei percosse il vento. E qui tace lo spettro, e come in lago Si sparge ogn'ombra al perturbato argeto, Caggion l'ossa disciolte; e sente Elcina Temprarsi al cor l'auuelenata spina.

Mà poi suegliata, e'i suo conforto auuista Ester mendace, e la sua pena vera, Torbida si sconsola, e si rattrista, E contro al fallir suo torna seucra; Quand'ecco a lei con venerabil vista La suocera appari, mà non sincera, Tal sir singe il Demonio, e così vuole Raccender lei della vierata prole.

Mae-

Maesta graue al venerato aspetto
Mostra la donna, e la canuta chioma
Chiude in vn vel, che vedouo, e negletto
Nascode ogni bettà, che gli anni ha doma,
Regge i vestigi, onde il suo moto è retto,
E sostenuta la cadente soma,
Con lieue canna, e la tremante mano
Presso al debile piè fersice il piano.

Il fimulacro alla Giazzita apprefio
Soprarriuando in quel deferto bosco,
A dir comincia. O caro petto opprefio
Datroppo amaro, e dificiento tosco,
Gonsolateui meco, e fia concesso
Al nostro amor, ch'io vi digombri il fosco,
E'l cor torni screno, e ben si suole
Scacciar le nubi, onde riluca il Sole.

Non fempre è ver ció ch'apparifce ò figha ;
Delle proprie venture anco fi piange ,
E fi ride del mal, che'l ben fomiglia ,
E dell'vtile ignoto il petto s'ange ;
Sono infide tal'hor l'itteffe ciglia ,
Le cui vane apparenze il tempo frange ,
E così fpero, ò mia diletta nuora ,
Che il ver fi moftri, e viconfoli ancora .

Risponde, oime, d'ogni pietade indegna Consolatm'io? den pur succera amica Procurata da voi la morte vegna A donna alla Natura, al Ciel nemica. E se l'abisso ancor non si distegna Della mia sceleraggine impudica. Pregate lui, che mi tranghiotta, e prini Del lezzo mio la region de vini. Mediocre dolor conforto prenda;
Cost fi fcherme il marinar dell'onda;
Che men placida forga, e'l lito offenda;
E con forza minor batte la fponda;
Mà fe col Cielo il gonfio mar contenda;
E fquarci ogni voragine profonda;
Senza riparo all'hor, fenza ritegno
Libero lasci alle tempeste il legno;

Non lapete ancor voi? le voi lapelle,
Ciò che questa nocente inauneduta
Hà pur commesso a discacciar sua peste,
Sareste hor voi, non per pietà venuta...
Voi del feruido abisso ombre funeste,
Fuor d'ogni albergo, oue è pietà perduta,
Correte, oue non chiede il fallir nostro,
Altra compassion, che il suror vostro.

O più degli occhi miei diletta nuora, Ella rifponde, il torbido fospetto Ricognosco ben'io, che vi addolora D'hauer premuto incestuosa il letto.! Graue il consessere in anon già fora Senza essempio peggior vostro disettos Mà sia vero, o mendace, a che sar note Le sue vergogne vn che celar le puote

Sè non si sà la vostra colpa, e quale
Follia vi sforza a diuolgarla i il mondo
Non comprende in alcun, nè ben, nè male;
Se il male, o'i bene è nell'oblio prosondo,
Però suole auuertir senno mortale,
D'aprire il puro, e spellir l'immondo,
L'ville appalesar, mà quel, che nuoce
Chiudere in tomba, o in sotrerranea soce-

## Bulgberia Convertita

Mà se la vostra sè mi date in pegno Di tacer fempre, io vi faro pales Yuli accidenti miet, che il vostro fegno Lafciano a tergo, e mai non furo intef. Promette Elcina, e del celefte Regno I numi appella a dichiararfi offefi. S'ella mai ne moura cenno, o parela, E'l fimulacro incomincio. Figliola,

Sorgete, e di fua mano Elcina aita, Che fi rileui, onde giacea nel fuolo : Et ella s'erge, e la vittù îmarrita Animo prende a contrastar eol duolo . E già da i fuoi conforti inanimita Riprende Amor fulle speranze il volo . Chedalla paffion fiera, e mortale Giacea fmarrito, e non battea più l'ale,

Era la canna, onde s'affida al paffo Della fuocera antica al piè ficuro, La steffa verga, che dal mondo baffe Traffe a vifta del Sol l'Angelo impuro : E nel muouere Elcina il fianco laffo , Che le preme il tormento acerbo .e duro Dalla fuoce fu le viene offerto Il lascino sostegno al passo incerto.

Appoggiate, dice ella, il braccio fianco, Onde il pie fi folleui , al voto legno, Ch'io trarro ben senza la canna il fiance, Che il duol no chiama a dimadar fostegne Et ella il prende,e dentro al lato manco Paffa l'incendio del Tartareo regno, E dolcemente auuelenando ftrugge Lienfi, e la ragion shandita fugge.

E qual

- E qual fredda torpedine trapafa
  Col fuo rigor sù per la canna al braccio,
  Si ch'ei non puo la pefeatrice nafa
  Leuar dall'onde, e fi riman di ghiaccio,
  Tal dell'orrida verga il tofco pafa
  Nel casto petto, e vi recide il laccio,
  Che la ritenne infin' ad hor nemica
  D'ogni atto vile, e la ferbo pudica...
  - Ed hor contaminata ascolta attenta
    Ciò che il demonio a suo consorto espone,
    Et egli;anch'io pur bella, anzi che spenta
    Mi scolorasse l'vitima stagione,
    Trassi i cori, e gli auuinsi in violenta
    D'amore, e diletteuole prigione,
    E le parole mie suro, e gli sguardi,
    A incatenar veloci, a scioglier tardi.
- Or senti, esé ti par configlio apprendi Da chi più visse: lo giouanetta amai Vn Giouanetto, & a gli eguali incendi Corrispondenza ageuole trouai. Perinto ei s'appello, nato trà i Nendi Della Dalmatia, e de' begli occhi i rai Mi piacquer si, che l'amoroso soco Non estinser mai più tempo, nè loco.
- Qual gionane odorifeto Ciprefio,
  Vicino alla conforte ombra diletta
  Sorgendo acuto, e vigorofo, e fpefio
  Verio il caro defio piega la vetta;
  A mè Perinto, a me, che l'amo apprefio,
  Per chi l'alma fi ftrugge, e fi diletta,
  E prima ancor, che l'amorofa face
  Sia bene intefa, ogn'un di noi fi sface.

Mà poco più, che il vagheggiar permife A noi l'etade, e i rigidi parenti, Dalla cui vigilanza, in dure guife Furo opprefii gli ardor, mà non già fpenti Giurò l'empia fortuna, e ne diuife Nemica gli fcambieuoli contenti, Ch'io per la mia beltà dal Rè l'azzita Fui chiesta, e seco in matrimonio vnita.

A mal mio grado il genicor mi toglie
Dal caro amante, e mi vuol far Regina.
Maledij il proprio volto, e l'altrui voglie;
Mà il defio rimanendo, il piè camina;
Con superbo apparato il Rè m'accoglie;
Mà poco il defir nostro a lui s'inchina;
Ch'era dal primo amor legato, e stretto
Confermi nodi a più gradito oggetto.

Quattr'anni, e più da gli occhi miei Perinto Viffe lontano, e in que fio mentre il volte Veffi fua piuma, e compari difinto Anco più bel, che dispogliato, e sciolto. Da i suoi feruidi ardori al fin sospinto D'habito si vesti ruuido, e incolto, E per vedermi alla Real mia sede, Feruido il trae l'innamorato piede.

Giunge in Cormano, e si trattiene ignoto
L'orme a spiar, che ricalcare io deggia,
E riman poscia alla mia vista immoto,
Pur come Dea, non mortal cosa ei veggia
Cerca egli poi, con ansioso voto
D'essere ammesso alla real mia Reggia,
E i ministri guadagna; ond'io l'accolgo
Ne' seruigi minor, com'huom' del volgo.
Al-

ltro nome, altro nido, altro legnaggio Si finge, e'l più che può feruendo tace; Paffo non torce mai dal mio viaggio, E gode arder vicino a chi losface.

Io no'l conofco, el'hò d'appreffo, e'l raggio Mi fealda ancor della mia prima face, le la memoria, oue non può la fpemo Dell'antico defio nutrifice il feme.

n di cacciando, vn chiaro fiume il piano Ne rompe, e inuita a rinfrescar la fete, E da sinistra per lo passo humano Sorgean cogiunti va dopo vn'altro Abete, Io verso il ponticello alzo la mano, n Et a lui dico: A varear quindi andrete . Et ei: Madama, humor gelato, e molle Non ossende di suor, chì dentro bolle.

ramate voi dunque? Ardo, non amo, E di mia forofetta altri fi gode. Il nome vostro? Alfessbeo mi chiamo. La patria? To nacqui all'Ericine prode. E perchè lungi, ond'inghiostiste l'hamo ? Per non moirie. O broppo aura riode; Quanto più l'addimardo, si più s'asconde . E nocendo a se stesso il ver consonde.

no al ginocchio entro al fugace humore.
Tuffa, e l'appaga il cammarmi appreffo. Pungemi il petto, e pur mi dice il core
Questi è Perinto, anuerti bene è desso.
Alto aspetto, alto moto, alto splendore;
Tanto a rusticità non è concesso;
Mà già del siume il mio destrier sen'esce,
Concor la turba, e sua venuta incresce.

Increice a lui, che timorolo, e fioco
Dentro il gelido humor d'amore accelo,
Già cominciaua a discoprimi il foco,
O non riconosciuto, o non intelo,
E inetesce a mè, che il této a poco a poco,
E saper bramo, ond'ei rimanga offeso,
E se quella son'io, come tacendo
Ei mostra, e non sò ben, se il vero intendo,

Dubbita in me Perinto effer fopita
L'antica fiamma, ond'io mi firuggo ancora,
E vuol più tofto confumar la vita,
Che fcoprir' il defio, che l'innamora.
Non penfi no prefuntione ardita
Minifrarlifoccorfo, ond'ei non muora,
Che il veneno mortifero d'amore
La lingua agghiaccia a cui rinfiama il core.

Alle timide ciglia il cor fouente
Preftò baldanza, e diffe loro; Ardite,
Ch'impossibile sia, s'ella nol sente,
Che sien le vostre seruitu gradite.
E forse ancor qualché fauilla ardente
Rimane entro alle ceneri sopite;
Tiepido almen, per lungo spatio il loco
Serba il calore, ou'arse prima il soco.

Ma quanto più la desiosa brama
Tenta d'aprirsi, e più'l timor l'atterra;
Non si può sauellar quando il cor' ama,
Che l'incendio alle voci il varco serra;
La speme indarao alle parole chiama
La lingua amante, e la discioglie, e sferra;
Ch'ella tremando in sulle note agghiaccia
E sorza è pur, ch'ella s'arretri, e taccia.
Mà

qual mai refistenza è così dura . Che bafti al focotEi che le flamme ha in fe Per la disperation si rassicura Tanto, che al duro gel fi spezza il frene . il Re fatto parea dalla natura Vn'altro lui, così il conforma appiene Ond'egli in vece sua feruido, e cieco Penía a morir, pur che fi giaccia meco .

ne la notte il mio conforte viene . E'l picciol' vício mio trè volte batte, Nella man manca vn fuo torchietto ticato Corrono al noto fuon l'ancelle ratte. E la vesta maggior, che a lui s'attiene Da lor fi regge, ei le cortine abbatte, La luce estingue, e fi trastulla meco . Nè seruo, nè scudier conduce seco

astuto amante, vna, e due volte auuerte L'habito, il passo, e la stagione, e il lume » E le vie, che'l mio Rè suol far coperte Nell'appressar l'innamorate piume; Ei le spoglie mentisce, e con le incerte Forme, appressarsi al letto mio presume, E chiama amor, che i suoi disegni ardità Regga per l'ombre, e i dolci furti aiti.

ene, ardifce, e percuote ; al noto fegno Il riceue la camera, io l'abbraccio, E goduta da lui più volte vegno. E tacend'egli, io rispettosa taccio, Poi mi lascia al partir, pregiato pegno De'suoi diletti, vn cerchio d'oro al bracch E dice, il caro don che voi torrete, Per mia memoria al nouo di vedrete. -7: -7

Mà fiate a riguardar l'aurea maniglia Sola, in disparte, e la veduta resti Da voi sempre contesa all'altrui ciglia, Per quanto bene al donator volessi. E qui nell'abbracciarmi Edra somiglia; Che nell'arbore sua se stessa innessi; E dopo mille, e mille baci prende Da mè commiato, e il lume suo raccende.

E qual venneritorna, e non interte Guari, che'l Re medefmo ecco fi fente Eol fuoito viato, e fon l'Ancelle elette Subito corfe a i lor feruigi intente. To dico a lui, ben' hauro fempre accette Voftre carezze, o frettolofe, o lente. Ma non vorrei, che vi nocesse, O Sire Or' or' meco ternare, or' or' partire,

Voi fognate Madama, a mè rifponde ;
Anti mai don dormij, le rifpond io.
Penfá il Rè faggio, e in chiufa parte alcode
L'innocenza, congiunta all'error mio.
Parte, e con furie tacite, e profonde
Minaccia quei, che tanta frode ordio,
E mè non turba, e non vuol far dolente
Simplicità corrotta, & innocente.

Taceauueduto, e nel fuo core impresso Volge lo scorno, e sol trà se bisbiglias, Dermir no può da queto sonno oppresso. Chi tanto ardi, ne riposar le ciglia. E là doue dormia vanne egli stesso. Della Regina all'humile famiglia, Che dall'vicio tradito insino a quella Stanza, vede apparir l'orma mouella.

Den

nentro poi fi disperde, e non accusa
Tra venti letti, o quel che giace, o quelte,
Troua la porta, oue dormian socchiusa,
E nora il Rè chi vi dimori desto:
Tener la sua vergogna oppressa, e chiusa,
Punir l'errante, e che nol sappia il resto
Vorrebbe ei pure, e corza lume, e solo
Passa la dentro al dormiglioso stuolo.

erinto attende al muto paffo, e lento, Chi fia non sà; mà di dormir s'infinge, E cen trepido cor l'alto fpauento Del pericolo suo, sopprime, e stringe, Prende tacito il Rè nuouo argomento, Poichè dormono tutti, e'l pie sospinge; Fisica apprese a' suoi verd'anni, e noto Gli era de possi, e delle sibre il moto.

à i letti adunque, oue ciascuno auuinto Giacea dal sonno, egli la mano stende, Tenta l'arterie, e peruenuto al quinto. Celere il posso al dormitor comprende, E questi appunto è il misero Perinto; No il desta il Re, no il chama, e no il offende, Diman serbando al publico supplitio, Ciò che promette il ben compreso inditio.

At che il malfattor diffinto vegna,
E per ciò far con forbice il difchioma
Sul destro orecchio, e di sua mano il segna
Per traditor, con la tonduta chioma.
Dormir Perinto, e sofferir s'ingegna,
Grauato il cor dall'angosciosa soma,
Che'l preme a morte. Il Rèsegnato il lassa,
Torna al suo letto, e i grani lumi abbassa.

Pe-

Perinto all'hor, che vigilando attele
L'artifitio del Rè, non meno astuto,
La med'ssima forbice riprese,
Et a lei chiese a liberario aiuto:
Ratso frà i letti, e con leggiere osseso Ogni consorte suo lascio tonduto,
Nessuno il sente, & ei mentre consonde
Sè con ogn'altro, il proprio fallo asconde

Vien poil'Aurora, e colforgente lume
Richiama il Mondo riftorato all'opre,
E forge il Rè dalle premute piume,
Per difcoprir, chi la fua colpa copre;
Mà diftinguer non può di cui prefume,
Che il medefimo inditio ogn'altro scopre,
E non fi può, doue è fospetto ogn'vno
Di propria colpa incaricar nefiuno.

Trà sè confuso il mio Consorte ammīra, L'altrui fagacità, da cui conuinto, Nascer sente la lode in mezzo all'ira, E sia pur chi fallisse, altri, o Perinto, Commanda a tutti, e il braccio suo', ritira, Ch'era al gastigo vniuersale accinto, E fauella così: Chi sece taccia, E si emendi pentito, e più non faccia...

Sul Gange intanto, a rendere alle cose

1 perduti color la luce torna,

E l'aureo cerchio, come il Re'm'impose
Portai foletta, oue il balcon s'aggiorna,
E miro in chiare note, e luminose
La sua concauita scolta, & adorna
Leggo lo scritto. alla Regina il diede
Perinto, e quanto ei l'ami, ella sel vede.

Stu-

Stupida all'hor nella maniglia io veggo,
Con cui mi giacqui, e di letitia ardendo
Bacio le care note, e le rileggo,
E'l mio goduto amor miro, e comprendo,
Quaco fappia l'amante, all'hor m'auueggo,
E di foco maggior tutta m'accendo,
Le fue frodi ingegnofe ammiro, e lodo,
Taccio, e rincorro, e riconofco, e godo.

ruttifero filentio, il Rè conforte
Tace il suo scorno, e può tacer Perinto
Lunga stagione acerbo duolo, e forte,
Seruendo, amando, in dure spoglie auuinto,
E quindí auuien, che il suo tacere il porte
A i piacer nostri, e non rimanga estinto
Lubrica lingua, a quanto mal s'inuola,
Chi ti morde al formar della parola.

acque il Conforte mio, tacque l'Amante, E tacqui all'hor le care frodi anch'io, E folo apri; mà rapido, e volante Vn guardo al rubbator l'incendio mio: Trouammo poi trà tante guardie,e tante Strada coperta al feruido defio. Sotterra aprimmo a i piacer nostri il suolo, E seppe il varco il mio Perinto solo.

di lui, che le tenebre, e'l periglio
Tentò più volte a peruenirmi in braccio,
Non del marito mio Gualando è figlio;
Io fuccessor col mio Perinto il faccio;
Mà sentendone poi muouer bisbiglio,
Perchè del mio timor s'estingua il ghiaccio
Auueleno il Consorte, e poi l'amante,
E reggo vnica Donna il volgo errante.

Così si regna, e'i mio lasciuo istinto
Ssogare altronde, e sepellir m'ingegno,
Onde ne d'altri mai, ne di Perinto
Sulle lasciuie mie rimase vn segno,
E così si gouerna: è sempre vinto
Ogni timor, doue la frode ha regno:
Frode, e bugia qualunque nota escluda,
E tremi ogni virtà lodata, e nuda.

Chi cerca il ver, sè l'apparenza basta
Tratta la siamma, oue scaldarsi ei vnole,
Che l'ange in vece, ei suoi disegni guasta,
E in cambio di goder, s'assigge, e duole.
Io tacer seppi, e parer saggia, e casta,
Basta apparir donde onestà s'inuole:
Sicuro va, chì l'altrui vita appanna,
E chi scopre la sua sè stesso inganna.

Mira Elcina la fuocera, e fcorgendo Lei più nocente, e di più colpe grave, Manco il proprio fallir giudica orrendo , Di's é pietofa, e men l'aborre, e paue, Al fin con vn fospiro: A voi mi rendo , Reggete voi degli error miei la naue , Ch'io ne lascio il gouerno, e porto, e polo Sia pur di mè vostro consiglio solo .

Il fimulacro all'hor: Dunque tenete
La via diritta alle paterne mura:
Quindi pregando al Mifio campo andrett
A ricourar,ciò ch'ei contende,e fura;
Dolci parole, e dimostranze liete
E superar vi faranno ogni auuentura,
Resistenza non é, che non trabocchi
Al souse spirar di due begli occhi.

E qui

E qui parte la Suocera, ed Elcina
Con la face infernal, che la fostiene,
Tacita sospirando s'aunicina
Trà lieta; e mesta alle paterne arene
Muouer crede la canna, e la sucina
Scuote d'inferno entro alle proprie vene,
E liquesa quell'indurato gielo,
Che di pura honestà costrinse il aelo.

E come aunien fotto il bifronte Glano,
Quando la terra all'Aquilen s'indura,
E le pendici inuctriando, e'l piano
Seccano l'herbe, alla gelata arfura,
Se co i tiepidi fiati a mano, a mano
Scioglie l'Africo il Modo, e'l Cielo ofcura,
Difacer bafi il ghiaccio, e'l fiume tragge
Torbido al Mar le liquefatte spiagge,

Così fcioglie l'affanno, e lo spauento
D'intorno al cor la bella Donna, e passa
L'alito della speme, e del contento
Al soco essangue, e incenerir nol lassa,
E cominciando vn siebile lamento,
Le piante affrena, e i due bei lumi abbassa
E co i dolci so spir, che ella consonde,
Rattiene il vento ad ascoltarla, e l'onde,

Per ulene all'hor, che la diurna face
Nel mar precipitando il di moriua,
Doue la Reggia fua l'annoia,e foiace,
Pou era,e fpenta,e d'ogni luce priua.
Ch'Oldrado è lungi, e d'habitar gli piace
Doue l'human confortio abborre,e ichiua,
Altamente ne geme, al fin dispona
Scioglier la volontaria sua prigione.

3 Trai

Trarlo dal chiostro innamorata, e torlo
Da mille haste guardato, e mille spade,
E nelle braccia sue pensa riporlo,
Per tutto aprendo a i suoi desir le strade;
D'ogni legame io saprò ben disciorlo,
Trà sé, dice ella, e che non può beltade t
Vince l'Inferno, e trà l'oscuro, e muto
Volgo de' neri Dei distringe Pluto.

Con si 'fatta baldanza elegge sette
Trà Matrone, e Donzelle a muouer seco,
E poi tosto che'l di con le saette
Di luce, apre a i mortali il mondo cieco;
Apprestateui, dice, alle dilette
Compagne irresolute, a venir meco;
E già con moto teruido, e bizzarro,
Traggono i corridor l'aurato carro.

Trè volte, e quattro il mobile flagello
Suona l'auriga, al verberar del vento,
E co'l piè fuo questo destriero, e quello
Batte la terra a cento colpi, e cento,
Sulla ceruice l'animoso vello
Scuote, e danna annitrendo il muouer leto.
E freme, e fpira, e non sà stare a loco
L'aura nel piè, negli annitriti hà l'foco.

Configliero lo specchio intanto elegge
La Regina a compor gli aurei capelli;
Danna le lor licenze, e le corregge,
Nodo imponendo a i più disciolti anelli.
E i minor senza freno, e senza legge
Liberi lascia a vaneggiar più belli;
Tace il vetro, & ammira, e però lento
Ministra a i lacci d'or nodi d'argento.
Rene

....

Rendimi, ella parea, ch'a lui diceffi La beltà ch'io ti presto. Et egli a lei, Non la posso lasciar, ben ch'io volessi, Che son nodi d'Amor gl'incendi miei. Et ella, Adunque per amar tù cessi Da quell'essicio onde seruir mi dei? Torna alle cure tue. lascia l'amarmi : S'i l'aro si: mà lascia tù'l mirarmi.

Gode intanto lo specchio; ella s'adira Soauemente, e ne sorride Amore, Che le sue fiamme da i begli occhi spira, Onde s'appaga, e si distrugge il core. E quinci, e quindi lampeggiar si mira Ogni lume, ogni raggio, ogni splendore. La chioma ondeggia, e nel suo bel tesoro Corron le Gratie a riuestirsi d'oro.

La fcopron gli atti placidi,e feueri
Rigida, e molle, onde approuar non fai,
Se pietofa vbbidi(ca,o cruda imperi,
Saettando d'Amor quadrella, e rai;
Non lafcia il labbro i cari moti interi,
Che in fuo piccolo cenno hà rifo affai,
Pietà balena, e la fopprime il guardo,
Da modefto rigor frenato, e tardo.

on riceue il bel collo erta, nè piano,
Tondo s'vnice, e ne rifpinge il voto;
Neruo non mostra la sua bianca mano,
Che firinge i cori, e dalle Gratie hà il moMuoue il candido piè, soaue, e piano (to.
Cari vestigi di piacere ignoto,
E dietro all'orme, onde trionsa Amore,
Và prigioniero incatenato il core.

Poce

# 100 Bulgberia Convertita

Poco Elcina s'adorna, oue comprende,
Ch'ogni ornámento il suo bel volto oscura,
E come senza nube il Sol più splende,
Più bella è saa beltà, quanto più pura.
L'arte asconde i disetti, o gli contende,
Ma doue opra perfetta è di natura,
Sonerchia è l'arte, e la natura priua
Del suo proprio miglior, chi la coltina.

Dentro vn bel manto di colore ofcuro,
Che dalla fronte al piè l'afconde,e cela,
L'habito più riftretto, e più ficuro
Sulle membra celefti adombra,e velà.
Tutte dell Eritreo le gemme furo
Scolpite in lui fulla dorata tela;
Ogni Smeraldo,ogni Rubino ardente,
Prodigo in lui versò l'almo Oriente.

Sparfe di meraniglia in ogni lito
Le bellezze d'Elcina il grido hauez;
Mà qualunque rumor ne fuffe vdito;
Fuor d'ogni paragone il ver vincez.
Rimane il campo attonito, e smarrito
Al comparir d'una terrena Dea
Da Matrone, e Donzelle accompagnata;
Corre la turba desiosa, e guata.

Corre la turba desiosa, e guata.

go

Giunto intanto l'Auriga a gli seccati,

Che fan riparo all'Aluara falange,
Stringe a i quattro defirieri i freni aurati,
E le ruote arreffando il corfo frange;
Parlan d'Elcina i Caualieri armati;
O'ecco a noi fenza partir dal Gange,
Pur come l'altro in Occidente fuole
Scender dal carro d'oto ya più bel Sole;

Cinge il Bulghero campo il Monastero,
Doue i Monaci suoi Trebelo aduna,
E non s'apre alla Chiesa alcun sentiero,
Che l'hoste armato ogni suo calle impruElcina in suon gradito, e lusinghiero, (nz.
Che troùar non può mai contesa alcuna,
Chiede l'adito al Rè dal popol forte,
Fer riscuoter pregando il suo consorte.

Come fan l'Api ritornando a fera
Graui di mele alle natiue foglie,
Per compartir nell'incauata cera
I liquor toki all'odorate foglie,
E'l fonoro bisbiglio, a fchiera, a fchiera
All'albergo d'intorno fi racceglie;
Cosi di quà, di la corrono armate
Le fquadre a rimirar tanta beltate.

Flauio nouello Rè, nouello Duce, Concorre anch'effo,e con diletto ammiras E qual Farfalla alla moreal fua luce, Con l'ali del desso fe stesso aggira. Già l'iterata ammiration produce La voglia, e già spensa, e si sospira, E già con ingegnose acute lime Amor nel petto il suo bel volto imprinte.

Flauio con quell'ardir, che feco porta
D'amorofo defio fiamma npuella,
Caramente raccoglie, e riconforta
La bella Elcina, e poi così fauella.
Serenate per Dio la faccia fmorta.
Che dolente però non è men bella,
Cofa non farà mai, che qui fi neghi
Alle vostre dimande, a i vostri prieghi.

Son'oggi mie, che le renuntia il Padre
Gol core intento a fourahumana cura,
E voftre fian le podercofe fquadre,
Che il darne a voi l'imperio è mia vétura,
Tratto farà d'anguste celle, & adre
Lo Sposo vostro, e la prigione oscura
Distererà, doue' pregar sia vano
L'oro, il senno, la lingua, al fin la mano,

E così detto, oue maggior fi spiega Suo padiglione, egli introdur fa lei, E la rara beltà, che il cor gli piega Seruir' ei fà da quattro Paggi, e sei. Ella s'accorge che d'Amore il lega, Con dilettosi auuolgimenti, e rei, E spera già con prouido configlio Vincereil Padre, e trionsar del Figlio.



## LIBRO IX.

## $\mathfrak{R}^{\mathrm{re}}$

## ARGOMENTO.

Elauio per compiacer chil cor li punge Vanne al Padre, e lo prega, ei lo riprenda Con la fida fua fcorta Oldrado giunge A chi da fuoi begl'occhi auida pende. Inuan piange la Donna, inuan congiunge Prieghi, e ragioni onde ella al fin i offinde. Si flegna, e Flauio ingelafio vuole, Che s'uccida di lei l'amata prole.

Lauio punto nel cor la notte pafía
Senza tipofo, e'l defiato volto
Gli è fempre innanzi, e respirar no'l
lassa

Tra mille punte, onde fi trouz inuol to; Rota la falma innamorata, e lafía Già dell'incendio, entro le vene accolto, E fi lamenta, che le piume ancora Premendo sia la sonnacchiosa Autora.

iegar a sè della fua Donna il core
Penfa, co'l fatisfarla, e non l'affrena
Morfo di gelofia; che mentre Amore
Comincia a collegar l'aurea catena,
Non lafcia entrar nell'immaturo ardore
Ombra d'anuerfità, vento di pena,
Ch'alle percoffe di tempetta acerba,
Cadrebbe il germe fuo, recifo in erba.

1 6 Di-

## 204 Bulgheria Convertità

Diuifa in oltre, ogni defio s'auuanza,
Qual rio fugace in ritrouar contrafto,
E la fatierà non hà costanza,
Che sol per brama è saporoso il pasto :
Sciapito è il cibo, ch'alle mense auuanza,
E dal satiarlo ogni desire è guasto;
Cosi d'Elcina languirà l'affetto,
O non difficultoso, o non disdetto.

Mà che bram'io! s'io bramo hauer la vogliz Della mia Donna, oue per sè la vuole, Bramo che'l fuo diecto a lei fi toglia, E ch'io goda il piacer, che a lei s'inuole, Non amo dunque: Amor chi ama inuoglia Di compiacere a chi s'adora, e cole, E chi brama il diletto a sè negato, Ama l'amante sì, ma non l'amato.

Io prego te, sè mai penfassi Amore,
Dopo al prometter mio sempre d'amarla,
Che se voglia mi vien, suggendo l'hore
D'altro che a mio poter sempre appagarla;
Mi strappi tù con le tue mani il core,
Secchi la lingua mia, se mai ne parla,
Pria mi manchi il voler, non che la possa,
E i sulmini del Ciel mi spargan l'ossa.

E s'io pur bramo la mia Donna amando , Ch'ella riami mè, vò chele piaccia Di gradir la mia fede , el vò fol quando Preferirmi ad altrui non le dipiaccia ; Mà ch'ella i piacer fuoi venga fcemando, Per fare i miei, s'arretri il core, el taccia La lingua, e mi rammenti il defir mio , Ch'amar lei prima , e più di mè debb'io.

E co-

- E cosi vaccillando egra la mente
  Trà fuoi dolci penfieri, ecco l'Aurora,
  Ch'efce dall'Oceano, e l'Oriente
  Di Rofe eterne, e di Liguftri infiora;
  All'hor l'accefo Prencipe repente
  Lafcia le piume, e fà fpiar s'ancora
  L'adito s'apra a chì nel cor l'incende,
  E'l bramato confenfo il Meffo rende.
- S'era partita dal fospeso vetro
  La bella Donna, e pensierosa hor siede,
  Quádo il Prencipe arriua, e lascia addietro
  La caterua seruil, ch'a lui precede.
  Giunge ad Elcina, e in più soaue metro
  Volger pensa il dolor, che'l cor le fiede,
  Et ella al suon dell'improusse nôte
  Da i suoi fissi pensier tutta si scuore.
- Prencipe fauella. A che nel volto
  Portar il Sol, se passion l'adombra?
  Sia da qualunque nembo il cor disciolto,
  Dalle luci d'Amor si parta ogn'ombra.
  Ragion'e ben, che vi si renda il tolto,
  Vano sospetto il penser vostro ingombra,
  A Dio non può nel folitario chiostro
  Seruir mio Padre, e ritenerui il vostro.
- 10 se vi par, che intercessor ne vada
  Al Reper ricondurui il caro amante,
  Volero col desso la breue strada,
  Non ch'io rispiarmi affaticar le piante,
  Ne pur la lingua adoprero, la spada
  S'ella sia d'huopo, e baleno spirante
  Foco da gli occhi si, che ben compreso
  Tù dal servido sguardo il petto acceso.
  Ella

Ella risponde, e de soau detti
Esprime più la volontà tacciuta;
Quel Dio, Signor, che degl'interni affettà
Penetra ogni latebra oscura, e muta,
Dica per mè, quanto saran distretti
1 nodi miei d'obligation doutta,
E che la falce della morte appena
Risechera dal cor tanta catena.

Ciò ch'ella brama il Prencipe promette, Con fegni indubitabili, & audaci, Poi fi patte, e la mira, e le factte Tutte riccue in fen, tutte le faci, E così le catene fue dilette Fabrica Amor più forti, e più tenaci, Giunge egli intanto alla diuota cella Del Refuo padre, e a lui così fauella.

La Regina lazzita alle noste'armi
Giunge improuisa, e ne domanda Oldrado,
Che da voi si ritien ne sacri marmi,
Con estempio, a i Consorti, al mondo rado,
Hor ch'ei si renda alla sua Sposa parmi,
Come richiede il marital suo grado,
Et io per lei, ciò che dounto veggio
Al Cielo, alla ragione, a voi richieggio.

Pria che formi parola; il graue ciglio,
Da cui nessun fallir tutto s' asconde,
Fissa Trebelo, e sino al cor del figlio
Penetra il guardo, e poi così risponde;
Ma se vn bel viso candido, e vermiglio,
D'intorno ciato di sue trecce bionde,
Non vi mouesse intercessore a noi,
Dite con libertà, verresse voi ?

Aib

Aih figlio, aih figlio, a gouernar le squadre Dura seuerità non molle affetto Da me imparasti, e non mostronui il Padre Disciplina di senso, e di diletto. Dalle cure d'Amor pungenti, & adre Tenere ancor, dee liberarsi il petto, Pria che mettan radici, e l'hetba fresca Del nascente desso, pianta riesca.

Dunque macchiata d'impudico incesto
Costei può trarui alla dimanda indegna ?
Il rigor dunque militare è questo ?
Si gouerna così ? così s'infegna ?
Sapete pur, se custodir l'honesto
Deggia, e se stesso raffrenar chi regna ;
Balta, non più, manisestando omai
Perehè venite, hauete detto assa:

Nò, nó, mío genítor, Flauio rifponde, Non mi folleua vn giouanil defio Dí piacere a coftei , mà con profonde Punte, fpingono mè ragione, e Dio. Stabile è il matrimonio, e nol confonde, Come vincolo fral tempo, od oblio, Nè mai tinge roffor prego, ò dimanda, Che vuol ciò, che ragione, e Dio comanda.

Spoía d'Oldrado e la Regina, hor come Lentate voi ciò, che reftringe il Cielo? Morte può fola allegerir le fome Da Dio coftrette, e nol può far Trebelo. Voi fate torto, e gli ponete il nome Di pieta fanta, e ven'inganna il zelo: Et io, sè il vero, ò la bugia fauello Di voi medefine al tribunal m'appello.

#### 208 Bulgheria Convertità

Trebelo a questo. Hor se ne vada Elcina,
Non sa per noi tanta bellezza appresso.
Porti altroue gl'incendi, e la rouina,
L'eselude il sangue, e la sua sede, e'l sesso.
E se giustitia a suo sauor s'inchina,
Cui tocca il dica; io no'l decido adesso,
Giudichi Ignatio, e le ragioni vdite
Sian prima, e ponderate a tanta lite.

Vada il Gionane, & oda, e poi fe vuole,
O feco refti, o qui da noi fen rieda,
O marito d'Elcina, ouer fua prole,
A lui tocca afcoltar ciò ch'ella chieda.
Dio guardi il giouanetto, e come fuole
A gli estremi pericoli proueda,
E voi mirate ben, che non vi piaccia
Piacer troppo a cole, che il cor v'allaccia.

Parte contento il Prencipe, e ben crede, Che il defiato Giouane rimanga, E gli fia tolto allontanar il piede Da chi dolce lo pregbi, e dolce pianga. Con la lieta risposta intanto ei riede, Perche l'aspro dolor sua Donna franga, Speme le porge, e la consola, & ella Pensa, teme, sospira, e.non sauella.

Prega il Prencipe poi, che le confenta
Fuor del Bulghero campo alcun receffo,
Che fouerchio ragiona, e troppo tenta
Popolo pugnator tenero fesso.
Es imagina il volgo, & argomenta
Sonente il falso, e lo conferma spesso,
Onde bersaglio alle calunnie parmi
Honesta vagheggiata in mezzo all'armi a
man

- A man finistra inhabitata torre
  Solleua a i nembi la merlata fronte:
  Là con l'ancelle addimand'io riporre
  Del mio dogliofo lagrimar la fonte.
  Flauie il consente, e quando por trascorre
  Co'l di la luce, e la nasconde il monte;
  Ei con mille guerrieri al chiuso loco
  Manda il caro splendor del suo bet soco.
- Come poi l'Alba di color vermíglio
  Alla notte, che fugge il bruno inteffe,
  Manda alla Donna innamorata il figlio
  Il Rè mantenitor di fue promesse,
  Mà per tutela al lubrico periglio
  Dell'amato garzon Francone elesse,
  Guerrier Partenopeo, che a Roma viste,
  D'ardir' Achille, e di consiglio Vlisse.
- 1 due Romiti alla racchiula Torre
  Giungono all'hor ch'è già maturo il raggio
  Del giorno, e già con la nouella corre
  Alla Donna de i cor più d'vn messaggio,
  Non vuol Francone il caro pegno ciporre
  Solo con sola, e circospetto, e saggio
  Chiede, che a vista apertai gionanetto
  Combatta suor del periglioso tecto.
- Et ei, prouido Araldo, innanzi arriua
  Là doue Elcina palpitando aspetta,
  E dice a lei, che il Monacel veniua,
  Ma fuor l'attende a ragionar foletta;
  Che la Religion gli prohibina
  Prender non visto occasion sospetta.
  Sopra sè resta, e d'ya algente brina
  Riman tremando a tal risposta Elcina.

E lampeggiando vn placido disdegno,
Gli risponde, e sorride; aih ben m'auueggio,
Che del possesso mio priuata hor veguo,
Prima che vdita, oue ragione io chieggio;
Ma pure al mio nemico anco non sdegno
Mie ragioni allegar fuor del mio seggio,
Che in ogni loco, ou'io mi vada, o stia
Fuor d'ogni dubbio e la giustitia mia.

Dunque io discendero; mà le parole,
Che trà mé passerano; e'l mio Consorte
Ragion'è ben,che si comprendan sole,
Nè i marital secreti altri ripotte.
Francone; E' giusto,e consentir si vuole,
Pur che non serrin voi mura, nè porte.
E qui scende la Donna alla tenzone,
D'Amore armata, e sue bellezze espone.

Quanti fulmini mai nella faretra
Scegliendo, adatta all'arco fuo Cupido;
Quanti mai di pietà fopra la pietra
Molle n'aguzza il garzoncello infido;
E quante fiamme, ò dalla madre impetra,
O da i diletti, onde compone il nido,
Tante di Citerea n'aduna il figlio,
Sù i bei labbri d'Elcina, e ful bel ciglio.

Nembo d'oro celeste ondeggia il crine,
Mosso dall'aura in sull'eburneo latte,
Fioriscono le rose infra les pine
De'cari sdegni, onde honesta comb atte.
L'habito in fogge altere, e pellegrine
Vince ogni fregio, ogni ornameto abbatte,
E porta alla belta lieue coltura
Gratia, che l'accompagna, e non l'oscura.
A fron-

A fronte a lei, dentro vn cilicio irfuto,
Che la neue natia circonda, e punge,
Compare il Romitel trifto, e pentuto,
E in croce al petto le sue man congiunge.
Dalla forbice abbasa il crin tonduto,
Che i tesori d'Amor parte, e dissiunge,
E ne recide i pretiosi stami,
Chessur di mille cor nodi, e legami.

E qual molle caftagna in dura veste
Di spine, oue d'Ottobre il seno impruna,
Delle rigide spoglie il sianco veste.
Che le lor punte a' suoi tormenti aduna;
Ma come sotta alla magion celeste
Fà più la notte incandidar la Luna,
L'acuta horridità del fiero vello
Lo sprezzato garzon rende più bello.

Porta il nouello Monaco ricinto
Di cuoio il fianco, e di coftanza il core,
E fi ferma ficuro, oue l'ha fpinto
Righda obbedienza, e non Amore:
Di pallor di viola il vifo è tinto,
Infegna di pietade, e di dolore,
E nell'ifpide maniche fi chiude
L'auorio intatto delle braccia ignude.

mentre egli così fermo, e dimesso,
Tutto di Dio, non d'altro oggetto amante,
Cangiar non osa il freddo suolo, impresso
Dall'alabastro dell'ignude piante,
La Regina bellissima d'appresso
Disprezzata, mirando il bel sembiante,
Tacque immobile alquanto, e poi co l'arco
Del ciglio, aperse alle parole il varco.

Leua sù, leua. Alle pupille ardenti
Del foco, ond'io mi struggo, auare fono
Troppo quelle palpebre, onde tù tenti
Inuido sepellir del Cielo il dono:
Mirin le piaghe lor l'armi pungenti,
Da cui trafitta, il mio morir perdono,
E del proprio dolor s'appaghi il seno;
Ma guarda tù doue hai terito almeno.

Seguita poscia: Egiù da i faui Hiblei Non distillo mai nettare, ne tanto S'vdiron Cigni, con soaui homei, Lamentando sinir la vita, e'l pianto, Come la bella bocca di costei — Sparseil suon di dolcazza, e vinse il canta Di Loreto, e d'Antonio, all'hor, che in Sce-Rappresentar Partenopea Sirena.

La bella Donna rafeigando il volto
Gol bianco velo vna, e due volte pria,
Frà gli amari finghiozzi il suon disciolto,
Proferi dolorofa; Anima mia,
E doue senza me ruuido, e incolto,
Chiuso in cauerna tenebrosa, e ria,
Colei sprezzando, che per te fi duole,
Nacondi tu le tue bellezze al Sole ?.

Non mi fuggir, non ti diro marito,
Se ti dispiace, e n'abborrisci il nome,
Monaco chiamerotti, ò vuoi romito,
O come è tuo piacer, ch'altri ti nome;
Ma dimmi almen, sè non ti sù gradito
Questo volto, quest'occhi, e queste chiome
oPerchè feruidamente addimandarle,
Ottenerie, goderle, e abbandonarle ?

Con-

Confentiro, che il vio tuo mi piacque,
Mà se non susse a tè piacciuto il mio,
Nel medesimo cor, là doue ei nacque;
Fora senza sperar morto il desso;
Hor cresciuto è l'amor, che in culla giacque
Vincitor del consiglio, e dell'oblio,
Tal ch'io son vinta, e non dara più volta
L'alma, che sdrucciolo solo vna volta.

Corre l'anima mia l'ardente traccia,
Seguendo te per l'amorofo calle,
Corre precipicando, e le minaccia
Col foco Amor l'incatenate spalle.
E non creda l'augel, che il piede allaccia,
Fuggir mai più l'infidiosa valle,
Che lo scoccato vincolo è si forte,
Che no ha chì lo scioglia altro che morte.

Mà venghiamo a quei dubbi, onde non mene Hebb io del nostro error seri spauenti, E partano le larue, onde il sereno S'ingombra a noi d'impressioni algenta L'ombre mirando consumate sieno. E torni il vero a tranquillar le menti, E scorgerem, che ne figura, e sogna Vana sospettion nostra vergogna.

iel Pargoletto nel Tibifco immerfo, &
Doue il suo padre rigido il condanna;
Vide l'ancella mia restar sommerso;
Chi viuo il crede a vaneggiar s'affanna;
Muore egli adunque, e poi di loto asperso
Torna a vagir trà la palustre canna;
Dunque, o viuono i motti, o di quel rino
Non esci tù, che sei spirante, e vino.

La canestra affondo, l'ancella il vide,
E la sue fasce ricoperse il fiume;
E tu quegli ester vuoi, cui l'onda vocide,
Che miri I Sole, e ne fruisci il lume ?
Forse che suor di viscere homicide

Forte the fuor di vilcere homicide Vscisti? e quante madri han per costume, Che siron troppo a i lor amanti amiche Dannare i parti, e rimaner pudiche?

E (configliate traboccando vanno Di colpa in colpa, in si crudell'ecceffi; Mà, che che fia; perchè prédiamo affanno D'errori, ò non faputi, ò non commeffi; Coprono i faggi i lor diferti, & hanno Per nafcondergli altrui tane, ereceffi; E vorrem noi, mentre l'habbiam coperto Moftrare al Mondo il fallir noftro aperto?

Oldrado, io giuro a te, per quella chiostra, Che mi t'inuola, e per la stessa vita. Tua, che pur cara a gli occhi miei si mostra Ancor che si negletta, e si romita. Chio non posso affermar la sama nostra Correr verace, o vaneggiar mentita, Ne tu'l puoi sar, che a ritrouar ben gioua La coniettura il ver; mà non lo proua.

O fommo Gioue, a cui palefe è il vero,
Sulle ftelle lafsù, doue tu regni,
Squarcia l'error, che lo contende intero,
E tua deftra immortal ne sparga i fegni;
Fulmina il capo mio, se il nudo arciero
M'inuoglia il cor d'abbracciamett i notegni
Nò ch'io no voglio anch'io, soò ch'io non chieggi
Quel, che bramare, e coseguir non deggio.
Pri-

rima s'apra la terra, e quest'infame Corpo l'inferno spalancato inghiotta, Santa honestà, che d'impudiche brame, Io per me caggia a vaneggiar corrotta; Mà se puro, e legitimo legame Ne stringe, e d'Himeneo voglia incorrotta, E qual cagione al suo pudico raggio Ne muoue a far si sconsigliato olrraggios

iam noi, sam, caro mio, contra noi stessi Giudici rigorosi, e se si troua, Ch'a i bramati diletti a noi concessi Non consenta ogni legge antica, e noua. Mè punisca la morte, e'i biasmo cessi, Da cui macchiato alcun piacer non giona, Mà se colpa non v'è, cessi la pena, Che in noi medesmi a incrudelir ci mena.

lè tù lasciarmi, oue non puoi, nè deui,
Nè'l dee voler, nè consentirlo Dio,
Libero, e disunito all'hor poteui,
Quand'eri sciolto, hor sei legato, e mio:
E per nuoue cagion, quantunque greui.
Separar non si può, nè tù, ned io,
Riedi a me duque, è quel che tor nó puol
Concedi a i miei dessir, a si douer tuoi.

mpio, fe le mie viscere albergasti,
(Ch'io non lo sò) se la tua prole in loro
Fatto consorte mio poscia lasciasti,
E in mè secondi i tuoi diletti soro,
Sappi, che i dolci alberghi incidi, e guasti,
Se tù gli lasci, e disperata io moro
E figlio, e sposa, e madre, in grido eterno
Assorderan per tè Gielo, & Inserno

E volendo più dir, come fi ferra
Tal'hor per vento alla fontana il varce,
O cade rotto al fagittario in terra,
Da troppa tela intragilito l'arco.
Qui s'ingorga la voce, e non differra
Più degli affanni fioi l'acerbo incarcò,
E sparge fol per gli amorofi lumi
Di racciuta cloquenza amari fiumi.

Mà quafi Torre, che in superba cote
Al contrasto de'venti immobil siede,
E quanto sorge alle stellanti ruote,
Tanto auuicina all'Acheronte il piede;
Fermo ne'voti suoi, con queste note
Alla Donna il garzon risposta diede.
El cina a mè de'tuoi trauagli incresce,
E'l suo dolor mia penitenza accresce.

Mà, come all'egro entro la fete ardente,
Onde il mifero petto anfando geme,
L'addimandato humor non fi confente,
Eer non dargli la morte, e l'onda infieme
lo che non men di voi giacqui languente
Per lo defio, che ne lufinga, e preme,
Da voi mi tolgo, e di tornarui apprefio,
Quel che bramate voi, nego a me ftesso.

Dio mi ritragge, e in 100 riguardo arresto
Dal reciproco Amor la voglia nostra,
Sia vero, ò falso il diunigato incesto,
Difenderene voi la fama vostra,
Ch'io di mill'altri error, se non di questo
Farò l'emenda in solitaria chiostra,
E voi, se pur m'amate, all'vril mio
Mirar douete, e non ritormi a Dio.
E par-

E partiuasi già, quando la bella
Supplice lo ritira. Ascolta, io chieggio,
Non più no d'esser tua, non saro quella,
Ch'io sui, che mal gradita esser m'auuegConsenti almen, ch'in solitaria cella (gio,
Habiti anch'io dentro il facrato seggio,
E chi ti su nella fallace, e ria,
Nella strada del Ciel compagna sia.

Se al Mondo tù piacesti a gli occhi mies;
Dicalo il letto, a cuì degnato susti,
Et hor perche piacer manco mi dei;
Con atti di virtù tanto più giusti;
Fui serua tua, non de'miei sensi rei;
Dell'offesa ragion tiranni ingiasti;
E perche serua tua, se non Consorte
Ester non deggio in migliorata sorte t

L'altrui bene operar torua rimira, L'altrui bene operar torua rimira, E qui s'inoltra, e la pungente stola Prender cerca di lui, che la ritira; E per configlio alla compagna scuola Nel periglio maggior lo sguardo ei gira, E l'accorto Francon nell'impudica Scorge i vestigi della fiamma antica.

A Donna in viril chiostro entrar non lice.

K Es

Efi parte, e la lafcia,-e pur non anco
Dalla repulsa rigida, e costante
Disperata costei, l'animo stanco
Cader si lafcia,-e lo sospinge auante,
E con far più vicino al caro sianco
Il corso humil delle sprezzate piante,
S'apprende al cinto, e tenta pur có questa
Preghiera vitima attrarlo,e non l'arresta.

Ferma, ascoltami vn detto, o del Tibisco
Fugace in vn, & agghiacciato figlio,
Non ti soumen, sio pauentosa ardisco
Persido a rammentar il tuo periglio)
Quado caduto in sull'orrendo visco (glio
Co'l giaccio al petto, e eon la morte al si
Vdiui il mormorio scorrer errando,
Questi è colui, che seppelli Gualando.

Io non ti conoscea (deh così mai Non susti giunto a mia notitia) e tacqui, Sopij gl'inditij, e quel iuro frenai, Che t'ardea côtra, e forse altrui dispiacqui Et hor, ch'io t'amo, e tù medesmo sai Quanto, e pur odiosa a quanti piacqui, Tù mi ristuti, e disleale, e schiuo Dell'amor mio, ti sepellisci viuo.

Vattene dunque, và, le fusti mio
Tù non sei più, ti sa concesso odiarmi,
E s'io non pesso, a che tentar voglio io
Vn mio nemico riteuer senz'armi.
Vanne, assorda co i preghi il Ciclo, e Dio,
Frangicol sauco suon ghaltari, e i marmi
Che mai più non vedro doue tù sia;
Lassa, non mirero l'anima mia?

Era presente alla tenzon d'Amore.
Con sue rote inussibili, e volanti
Quel mostro reo, che dall'eterno orrore
Trasse il soco dell'ira, e degli amanti,
Et hor, che vede al Monacello il core
Inustro non curar prieghi, nè pianti,
Punge co'l foco del Tartareo Regno
Elcina, e'i molle petto empie di sdegno.

Onde la vilipefa, all'hor, che mira,
Partendo Oldrado, hauer pregato il vento,
Torce il torbido ciglio, e fuor ne ípira
Fulmini di vendetta, a cento, a cento.
Contro di se, ch'ella pregó, fi adira,
Dal furor vinto è il natural talento;
Torbida freme, e dento il petto opprime
L'inghiottita parola, al fin l'esprime.

Sei pur partito. Et hai feoperto ingrato

Pur l'empie tue maluagitadi ignote,
Tanto basti a prouar di cui sei nato;
Fere produr l'humanità non puote;
Nel più rigido seoglio, e più gelato
Nascesti tù d'yn iperborea cote;
E non di latte in sul dirupo algente;
Má ti nudri di rabbia Orsa fremente.

Cote, che inaspra alle querele, e guata
L'altrui languir, con aride palpebre;
Agonizza per lui beltà lodata,
Torce ei le luci abbominose, & ebre.
E nega: Anima schiua, e immacolata
D'innocente colomba, onda alla febre,
E colorir con la pietà non cessa
L'insame hipocrisia sino a mè stessa.

# 220 Bulgberia Convertita

A mè l'iniquo, a me medelma ardifce Mostrarsi santo ? ancor fuma la mano Sua del sangue paterno, egli il ferisce, E lascia estinto il genitor nel piano; E pur sa, ch'io lo so, nè sbigottisce Del patricidio, O tonator fourane, Sè dei punir gli scelerati, e questa Fronte, come dal foco intatta restat

Empio perturbator de'miei ripofi, Già così non diceui, errando intorno, Con atti supplicheuoli, e pietosi, Rustico indegno, al mio Real soggiorno, Hor basta; hai vinto, a compiacer mi pos, Chi m'ha schernita, e non puo far ritorno La mia colpa commessa. Almeno, o Dio, Vendica il fallo suo col morir mio .

Che fulminata ancer durerà l'onta Dópo la vita, e gli fia fempre auante La mia vendicatrice anima impronta, Dispogliata dall'offa, ombra tremante: E quando nasce, e quando il Sol tramona L'orme accompagnerò delle tue piante Perfido, e turbero furia penace I tuoi sonni agitando, e la tua pace.

E in questo dir l'infuriate spalle, Fremendo, ardendo, e folgorando volta, E prende ratta in ver la Torre il calle, Cangiata in vista, e rabbustata, e incolta, E romoreggia qual pietrofa valle. Per noua piena da'fuoi monti accolta: Spira torbido il ciglio oscuri lampi, Ne'l piè s'accorge, oue la rena stampi . Den-

Dentro alla Torre ella trascorre, e sale,
Con affannata, e impatiente fretta,
Due volte, è trè le tortuose scale,
Chiama, anhelà, ritorna, e nulla aspetta.
Non color serba, e non sembianza eguale,
Errala chioma orribile, e negletta.
E dal petto l'inferno ascende al volto,
Ch'àrdea dentro alle viscere raccolto.

Ecome suol per lo polito smalto
Verberato paleo, con larghe ruote
Ritto girar sotto il cadente assalto
Della man pueril, che lo percuote:
Estrar vita da i colpi, hor basso, hor alto,
Come la sferza lo raggira, e scuote:
Tale Elcina infia mmata, errando scorre
Di sù, di giù la trauagliata Torre.

Timide stanno a riguardar l'ancelle
Senza appressars, e chi le man commette
Chi fi lacera il manto, e queste, e quelle
Tien lo spauento, e la pietà ristrette;
E come sieno a lei satte rubelle,
Di lor nessuna a i suoi seruigi ammotte,
Tutte le scaccia, e se questrata, e sola
Da i lor vssicii suo surror le inuola.

Ella sù'l letto, oue non può languente Regger Iontana il vaccillar de paffi, Cader fi laffa, e l'imo foco ardente Spirano i labbri inariditi, e laffi. Poi grida: Aih non fia ver, che il frodolete Regina offesa, e inuendicata lassi, No mi vuol, no m'haurà, mà la mia rabbia No fia mai ver, che ia vece mia no habbia.

Non sà la schernitrice anima infida,
Come inaceti il nettare, e con quante
Danno vn cor generoso fi derida;
Trarrò ben'io dal vilipendio il pianto;
Non basterà, che il disleal s'vecida;
Lacererò delle sue carni il manto,
Frangerò l'ossa e spargerò la polue,
Doue l'Arabe arene Africo inuolue,

Infepolta de'Corui horribil'esca
Fia degli occhi infedeli il lume estinto,
Li Tori pasceran l'herba più fresca,
Done sù il prato del suo sangue tinto.
Al cello, onde per lui l'alma non esca a
Fia capestro sunebre il proprio cinto,
Satiero del suo stratio il corè, e'l ciglio;
Mà che dich'io t non è costui mio figliot

No, che non è mio figlio, L quando el fose, Disperata Medea, l'odiola prole Lacererò di propria mano, e rosse Farò le coti alla pletrosa mole. Regga Auerno il mio braccio alle percosse, E da mè torca il suo camino il Sole, S'ei non può sosseri dalla superna Parte, arriuar tant'oltre ira materna.

Mifera, mà che fot non veggio, ain ftolta,
Ch'egli è lontano, e ch'io minaccio il véto!
Da mè libero ei parte, e non afcolta
Neffun, fe non io fola il mio lamento.
O de'lacci d'Amor libera, e fciolta
Alma, che puoi fchiuar l'aspro tormento,
Trè volte auuenturosa; e in queste note
Torna a sparger di lagrime le gote.
E Con

E così variando, hor molle, hor fera
La bella Donna, hor fi lamenta, hor freme,
Hor s' affanna, hor fi pente, hor fi dispera,
Hor pauenta ogni cosa, hor nulla teme,
Hor parla lufingheuole, hor guerriera
Minaccia, hor tace, hor fi coruccia, hor geCome vittoriofi Amore, e Sdegno (me,
Conseguiscon di lei la palma, e l' Regno.

Cerua così, che lacerar fi fente
Da due veltri raggiunta, vn nero, vn biaco,
Di là volge, e di qua le corna, e'l dente,
Con vario schermo, all'vno, e l'altro fiaco,
E torcendofi in van torna souente
Dal destro, a riuoltarfi al lato manco,
Fin sh'ella cade, e per due morfi langue,
Dilatando al terren la vita, e'l fangue,

Dalla guerra d'Amor tornati intanto
Francone accorto, e vincitore Oldrado,
Rendono gratie, entro l'albergo Santo,
Al Rè del Ciel, che gli ha ferbati in grado,
Trapafia il giorno, e pot la notte il manto
Sparge di Stelle luminofo, e rado.
Dorme ogn'altro animale, e riman fole
Flauio a penar, con l'amorofo duolo.

Trasè diuifa, e và rotando il letto
Co i membri afflitti, e co i penfier di foce a
Troppo in Elcina è l'amorofo affetto,
Più no'l può temperar tempo, nè loco,
Et io, che le conduffi il giouanetto,
Le fue feruide fiamme intefi poco,
Meglio hor le apprédo, e vò cagiar cofiglio,
Scorgendo omai, che al mio peggio m'appiglió.

K 4 Mé

Mifera forte mia, che fuenturato
Giouenco in pro del mio bifolco arai,
E portando al mio bea l'oggetto amato,
Arifchio fui di non goderne mai;
Nol faró più, diffinto, e fequefirato
Habiti pur nel chiostro, onde il chiamai,
Mà s'ei n'yscisse, e inuolontario, e schiuo
Fosse d'albergo solitario, e diuo?

Che faria del mio amor i quale speranza
Più potrebbe nudrir, ch'ei non perisse i
Hora dunque deb l'o,che il teanpo auuaza
Romper l'occasion pria, che venisse;
E sin per entro alla sacrata stanza,
Che susse vecisio il giouane presisse,
Che no può mentr'ei viue esser mai certo,
Ch'ei no preuaglia a ciaschedu suo merto.

Mà fopra il tutto occultamente il fatto Dee là frà i Monacelli effer commesso, Che sè da Elcina mai fosse ritratto, Prenderia sdegno del crudele eccesso, E il proprio genitor l'horribil atte, Da cui rimane il giouanetto oppresso, Punir vorrebbe, e castigar l'autore, Quantunque siglio, di si graue errore.

Era trà le falangi Arcier, che nacque
Là full'estremo Occidentale Epiro.
Spogliò l'aer di piume, e poi gli piacque
L'vio dell'Arco esfercitare in Tiro;
Cercò la terra in varie parti, e l'acque
Hor lo resero ignudo, hor l'arrichiro,
Cosfaro audace, e di si sermo core,
Che non vuol proua, que non entri orrore
Dal-

Dalla maestra man, che l'arco tende,
Par che sia l'aria ad vbbidir costretta,
Con tanta sede; oue l'arciero intende
Porta al segno pressiso ogni saetta
Diana all'hor, che col germano offende
Dall'alte nubi l'Ansionia setta,
Fur men sicuri, e sallir meno ei suole,
Che non san di lassi a Luna, e'l Sole.

Flauio impone a costui. Vattene ascoso Al Cattolico Tempio, e con tua froda Dentro all'hore del sonno, e del riposo, Quando ascun'orma approfilmar no s'oda, D'Elcina veciderai l'amato spolo, Onde libera poi meco si goda, Ageuol cosa e saettarlo all'hora, Ch'ei riuoltosi a Dio, non bada, & ora,

Sè tanto effeguira i, l'arco d'Alcide,
Che ful flume odiofo vecife Nesso,
E Deianira libera, e diuide,
Vo, che per guiderdon ti sia concesso;
Pende frà le memorie antiche, e side
L'arco in Odisso, alla faretra appresso,
L'vno, e l'altra sien tuoi, se quel garzone
Giace per tè, che in gelosia mi pone.

Mà il peruenir non visto, è non compreso
Al Tempio, a cui l'effercito Christiano
Fà fiepe intorno, a custodirle inteso,
E scopre ogni rumor dubbio, e lontano,
O pera non sia gi di leggier peso,
E del senno assai più, che della mano:
Finger t'è d'huopo hauer battesmo, e'l noCagiar, e l'armi, e variar le chiome. (me

L'Epirota promette ogni fua cura, E già nel volto hà l'homicidio impreto, E l'ombra eleggerà tacita, e forra, Che'l porti occulto al dilegnato ecceso; Mà qual via più nafcoita, e più ficura Tentar fi dee, và riuolgendo fpeffo, Al fin per la migliore elegge questa, Cui non penfata occasion gli presta.

Era vn' Orío nell'Hoste, Orsacchio tolto
Dalla grotta natiua, all'hor, che appena
L'hauea la madre estigiato, e scolto,
E con incerto piè stampa l'arena;
Crebbe poi vasto, e và trà l'arme auuosto,
Seguendo il campo, one la troba il mena,
E pugna anch'esto, e con le brache stringe
L'hasta, e d' Vnghero sangue il petto tinge,

Tal'hor torna ferito, e fi foppone
De' medicanti alla pietofa cura,
Pasce la strage, oue segui l'agone,
Cerca poi ne' riposi altra ventura,
Tenta le selue, e trà di lor si pone
D'vecise fere a procurar pastura,
Satio ritorna, e'l più che può si giace
Vicino al Rè nella stagion di pace.

L'ingegnoso Epirota, al suo talento Quest'Orso elegge, e di simili spoglie Inuolgerà se stesso, e quando spento Fia'l giorno, appresserà le sacre soglie. Corre la belua a manucare armento, O fera in bosco, e saturar sue voglie a All'hora in vece sua l'empio Epirota Andrà sicuro alla magion deuota.

I ciri

E circondato d'vn'orrenda pelle,
Col teschio in frote, e l'apparenza d'Orso,
Dall'ombre accompagnato, e dalle Stelle,
Gli homeri cinto, e la ceruice, e'l dorso,
D'vnghie armerà le man, le piate auch'elle
Mouranno artigli al radoppiato corso,
E delle mani anteriori l'orme
Scorgeranno i vestigi al piede insorme.

E fe tal hor per difusato calle
Se n'andrà sú duo piè.cosi pur muoue
L'ispida fera, e sa fuonar la valle
Stracciado il bosco,e'l folto suo rimuoue
L'arco haurà seco; onde lo stral non salle,
E basta a lui, che si conduca, done
Se gli appresenti, e siasi pur discosto
L'odiato oggetto, alle saette esposto.

Piace il fallace modo al cieco amante, Cui l'Epirota ad effeguir s'accinge, E cangia in guifa tal forma,e fembiante, Che il vero inuidia, a chi l'adóbra,e finge. Poi quando effingue ogni veduta Atlante, La cui fronte feluofa il mondo tinge, Prende il fentiero,e frà i notturni horrori, Sbigottiscon di lui mandre, e Paffori.

Peruiene al fine alle facrate foglie,
Per vie lontane il perfido Epirota,
Nefiuno auuerte alle cangiate fpoglie,
La cui fembianza a tutto il campo è nota;
Sconofciuto s'apprefia, efi raccoglie
Per fin la dentro alla magion deuota;
Che non ancor, con diligente cura
Contende il varco alle forgenti mura.

Sin che le porte al facro Tempio imprefie Da Dedaleo fearpello ancor non fono, Soura i cardini d'oro in vío mefie, Rozzo siparo a lor tutela è buono; Onde con lieue proua entro per efie L'empio vectiore, e non veduto al Trono Và dell'Altare, e fi nafconde, e cela Dietro al candor della cadente tela...



## LIBRO X.

# RE

#### ARGOMENTO.

Vede il mostro Infernal, che Balatone Il Pannonico esfercito rassegna; E contro il Rè de Bulgheri dispone Muoner la Valorosa Vnghera Insegna; Mà il Diuino poter si contrapone A quante Auerno, a danno altrui disfegna; Libero Oldrado è dal, periglio e spento Giace l'Arciero al, gran missatto intento;

A' di siamme lascine, e di distegno Poi che il Demonio ha la Regina impressa, Arder la lascia, e l'vno, e l'altro legno

A nuoui danni apparecchiar non ceffa: Leuafi a volo, e và di Regno, in Regno Scorrendo Europa popolata, e fpeffa D'huomini, e d'armi, e in ciafcheduna parte Honorata da Pallade, e da Marte.

E foura lei, con le due verghe accese
Dentro a Cocito, e poi nel fianco imbelle
Spinte ad Ecina, e dalla man riprese,
Che non pauenta ingiuriar le stelle,
Arde,e scorre infiammando al bel saese
Queste Prouincie tributarie, e quelle,
E con quel dello sdegno il soco mesce
Della Superbia, e le ronine accessice.

Congiunge alla lufluria auida fame
Di pallid'oro, onde l'human legnaggio
Sente all'egro defio crefcer le brame,
E'l cibo è duolo, e la paftura oltraggio.
Ardon le quattro fiamme ogni Reame,
Douunque apprefa il fuo mortal viaggio;
Fuma il Mondo abbronzato, e dall'impura
Cenere, che'l riempie il Mar s'ofcura.

Aili fiamme ineftinguibili, e voraci,
Questi gl'incendi son, che si souente
Han tratto a voglia lor gli animi audaci,
E la stessa resa inclemente;
E quelle spade, onde perire i Traci
Deurian, per man della Cristiana gente,
O percuoter Lutero, e gli altri mostri,
Spinto hà l'empio suror ne'petti nostri.

Germania inuitta, alla tua destra mano Mira la gran Brettagna, oue s'asconde Sceura nel grembo all'vltimo Oceano, E le miserie sue chiude trà l'onde; Tal fia di tè, sèl tuo surore insano, Richiamato da Dio,non gli risponde, E lusingata da sperar fallace Chiedi sangue, e vendetta, e nieghi pace.

E voi Gallo, & Ibero; vn Dio trafitto
Per amendue,dell'uno,e l'altro è Padre:
Quinci offende il suo sangue ogni cossitte,
E contro a i propri petti vrtan le squadre.
E di qual resti, o vincitore, o vitto,
Ridon l'ombre d'Auerno inuide, & adre,
Ch'ogni empio dano, ogni infelice acquiste
Posto in mezzo trà vol, percuote Cristo.

ib

Ain difendete lui, che per voi muore Sopra il Caluano, e'l facro Monte refta, Doue il circonda vn barbaro squallore D'ombra infedele al nome suo molesta, Colà chiama Pieta l'ira,e'l valore Dell'armi vostre, e la vittoria è questa, Che in Ciel trionsa, e fulla vostra chioma L'attendon sospirando Italia, e Roma.

Mifera Italia, e tù de'rami alteri
Quercia fpogliata, in fulle rupi algenti,
Perchè non forgi, a dimofirar qual'eri,
Ripigliando a tuo prò gl'impeti ardenti!
A far catafte di perduti imperi
Correran foura tè barbare genti,
E tù non forgi te di rapir non curi
Di mano a lor l'ingiuriofe fcuri i

Suegliati pigra, a i termini lontani Corfer del Mondo, e inlanguinar gli Egitti I generofi Confoli Romani, Riportandone al Tebro i Lauri inuitti; Et hor nel grembo tuo, frà le tue mani Più non trouano schermo i figli afflitti? Aih folleuagli tù, che spesso indarno Chiaman soccoso il l'o, l'Adige, e l'Arno.

Nè l'essangue vigor ti disconsigli;
Che inuolaron da tè suggendo gli anni;
Che il Ciel ringiouanisce anco li artigli
D'Aquila antica, e le rinuoua i vanni;
E pasce Dio gli abbandonati figli
De'Corui, e ne sottrae gli estremi danni;
Prega, e piangi pentita i falli ingiusti;
E tale anco sarai, qual prima susti.

Mà che fai Musa' oue mi scorgi, e tiri Fuor del sentiero al vaneggiar de carmi; Tornami a segno, e'l tuo calor mi spiri, A spiegar d'Ungheria l'insegne, e l'armi. Sparge il Demonio gl'insocati giri, Arde le torri, e incenerisce i marmi, E giunge oue l'efiercito Pannone Rassegnauan Morcasto, e Balatone.

Vestita d'armi, e di suror di Marte L'Vaghera giouenti, ne' petti accesa, Segue l'audaci insegne al vento sparte, D'incontrar lieta ogni più dubbia impresa. Giunge all'ardir la disciplina, e l'arte, Rischio non teme, e non l'arretra ossesi, Vrta nell'aste, e trà la turba essangue Delle morti si pasce, arde nel sangue.

Di Querce orrido manto il primo loco
Dell'Vigheria gli habitatori adombra,
Ma policala, e dirada a poco a poco
Verfo Dalmatia, e più difinita è l'ombra.
Quinci paffa il Danubio, oue più roco
Frage tra i faffi, e'l freddo humor difgobra;
Che poi forge trà via, l'umi de fome
Portando a cerefce, e fi radoppia il nome.

Tutte dell'Ungheria l'armi raccolte
Mira il Demonio, e l'ampia mole ammira ;
Son le pianure da i lor pié fepolte
Fino a 1 Norici, onde Vulturno foira;
E non v'è region, che non afcolte
Delle trombe animofe il fuono, e l'ira.
E vedi a i lampi, che l'armata fpande,
Arder le querce, e fulminar le ghiande.

Nac-

Nacque il Duce trà l'onde, e da lor prefe L'ymido nome, e s'appello dal loco; Mà d'ardir la natura il cor gli accele, E chi'l chiama dall'acque, intende il foco. Non teme Balaton rifchi, od offefe; Scherza col ferro, e'l morir préde a gioco, E porta, ouunque paffa il Capitano L'ardire in volto, e la vittoria in mano.

Pafano a lui con ordine d'auante
Piegando l'afte,e mille fchiere,e mille.
Argo non fia, che più celebri, o vante
Que' pochi cletti, o i Mirmidoni Achille.
Il primo a raffegnarfi éra Affricante,
Moderator dell'Erimantie ville;
D'vna fcorza di Drago (orrendo vsbergo)
S'arma la fronte, e fi circonda il tergo.

La bocca, onde effalo le fiamme, e'l tosco Fischiando il Drago, a lungo Sole incotta, Apre al capo vn cimier dentato, e fosco, Trà le cui zanne oscuro nembo annotta; E suona a guisa di percosso bosco Dall'Aquilon, la spauentosa grotta: Minaccia il teschio, e fulminando mesce Fumo, e fauille il ristata; che n'esce.

Noue mila pedoni, e nouecento
Caualli il Duce fier muoue, e gouerna?
Macro, mà infaticabile è l'armento,
O s'arde Agofto, ó se Decembre verna?
Della carriera lor correr più lento
Il sereno Aquilon par che si scerna.
Vndici mila a piè, mille a cauallo
Ne trae dall'alpi di Carnicia Antallo.
E qua

E qual da rupe discoscesa al basso, Frangendo i rami alle frondose piante, Da lung hissima età dinelto sasso, Si dirocca precipite, e sonante, E solleuando a graui salti il passo, Arbor non e, ch'ei non atterri o schiante: Le mura, e i tetti; in cotal guisa scende Lo stuol da i monti alle percose orrende.

Segue Arimarco, e fette mila, e fette
D'ogni arnese traea leggieri, e scarchi,
Di sarifie guerniti, ò di saette,
Al tergo han le faretre, al fianco gli archi,
Nefluno al ventò il telo suo commette.
Che per diritta via l'aere non varchi,
E l'incertezza lor guidata muoue
Sicura si, che mai non punge altroue.

Beunero il Dato, e gli nutriro i campi Serapilli, Taffonici, e Scorreti, E fin colà, deue a i Sarmati inciampi, Tù pasci ò Tagro, e tù Basterna mieti. Corron più tardi entro le nubi i lampi; Nè incontro è mai, che peruenir gli vieti; E come appunto i fulmini celesti, Ferito han già, quando balenan questi.

Il Breuio, e'l Coloppiano, armati vn piede, E l'altro ignudo Altorion conduce. Del paffo all'improntar la terra cede, Porta vn cuoio di Tigreil fero Duce; Ei di man propria, entro l'alpeftre fede «Alla belua rapi l'aura, e la luce, Traffe la pelle, e dalle branche orrende Hor sul petto annodara, al fianco pende. Sauoniero, ed Orfin traggon da Liegi
Capelluti Fiamminghi al fiero Marte;
Ne fai ben dir, fe più s'onori, o pregi
Nel valorofo fuol natura, od arte.
Serban gli fcudi i fatti loro egregi,
Ch ornar poi denno all'anuenir le carte;
Quando per Dio combatteranno, el volo
Sciorrà dalle lor menti amico il Gielo.

E'l Fiammingo non pur, mà col Pannone,
L'Eluctio, e'l Reto innalzerà la Croce,
E crederà l'algente regione,
Dall'onde Cafpe alla Trirnità foce.
Cost l'Ordinator d'ogni cagione.
Quel che gioua coparte, e quel che nuoce
Perché loco non fia, legge, o costume,
Che no d'icerna appien l'ombra dal lume.

Dodici mila Amaricante hà seco, Gente nata di Querce, all hor che spande Sul primo verno il folto bosco, e ciece Di Borea allo stridor Dodonee ghiande; Spinte dal vento in cauernoso speco Molte ne sdrucciolar da cento bande; Mirolle Aresso, a cui dimostra Acanto L'arte crudel di portentoso incanto.

Preparate fon l'herbe, Aresio vago
Dell'alta esperienza i carmi suona,
Che gli ricorda il precettor suo Mago,
E'l Ciel tutto di tenebre imprigiona.
Ed ecco, ecco cangiar l'vsata imago
Le ghiande all'hor, che il gionane ragiona,
E di lor sino a mille egli trasforma
In militar, caualleresca forma.

Altrettante in donzelle, anzi in feroci Ninfe seluagge, boscarecce incolte, Chefuggon per le valli, e per le foci Co i piè di vento, e con le chiome sciolte Pur col passo raggiunte, e con le voci Da i unoui armati, ingrauidaron molte, E quindi, nacque il furibondo seme, Sotto il cui fero pie la terra geme.

Succede Afron, che diece mila hà seco,
Tratti di la doueil Tibisco bagna
Il ricco Varadin, ch'auaro, e cieco
Souhiene a i figli, e pur ciascun si lagna.
Sudò la gente in sotterranco speco
A sottrar l'ore, onde il morir guadagna,
E ne inghiotti più d'altrettanti il peso
Del cauo monte, a danno lor sospeso.

La notte, e'l di nella tenace creta
Stancaro i ferri, e s'affannar fepolti,
Poueri della luce, oue gli affeta
Pallido l'oro: o fconfigliati, e ftolti;
Che l'afpetto del giorno, e l'aria lieta
Căgiar per l'ombra, onde lăguiano inuolti,
E per ferrarfi in fotterranea mole
Di rigid' Alpe in odio hebbero il Sole.

L'efplorator di fulla cima accenna,
Che il monte s'apre, e gli fotterra viui,
Lo spauento a i seposti il corso impenna,
Mà impedisce il concorso i suggitiui.
Cadde la mole, e con la selva Ardenna
Buda tremò sin'a i consini Argini,
E più della metà nell'atra fossa
Deposer l'oro, e sepelliron l'ossa.

Ben

Ben fû chi ritentar volfe la forte,
E rinfrescar la sitibonda speme,
Tornando incauto alla suggita morte,
E se perdendo, e le sue brame insieme.
Ma volgendosi all'armi Afrone, il forte,
Tragge i migliori, e gli rampogna, e freme;
Che si muoia alla luce, el ferro tenti
Le vie del sangue, e non sepolti argenti.

Gli Arriffati, e gli Affali, e gli Arauifci Tragge dal monte Claudio Alminorante, I Caftati, i Varciani, e i Scorodifci, E quei del Tauro, emulator d'Atlante. Sono in guerra i miglior quei, che mé prifci N'apprefer l'arte, e il Duce lor Gigante; E come pin frà le gineftre l'orge, Gli arma col fenno, e col valor gli fcorge.

Son trenta mila, han di Cignali, e d'Orfi
Fatte l'orrende pelli elmi, & vsberghi,
Parte aggiran le frombe, e parte i dorfi
Ricingon d'Archi, e ne fan foma a i terghi;
Fanno altri a i corridor co i cenni i morfi,
Senza alcun cinto, onde lor cin fi verghi,
E gli reggono sì, che ciascun sembra
Del destrier parte, e non diusse membra

Gl'Isolani di Sao (che nessun siume
Sì largo mai l'immobil terra abbraccia)
Scorge Arion, che in placido costume,
Orrida meno hà la guerriera faccia.
Dal fruttifero suo natura assume, (cia,
Che men serue de i colli, e meno agghiacaBiondo è lo stuolo, e'l color fresco, e viuo
Tragge dal Sol, che intepidisce il rino.
Nè

Nè baldanzosa forosetta in ballo
L'aria battè con si sidato piede,
Cóme ritta sù gli omeri al cauallo
Pugnar la gente orribile si vede;
Nè colpo mai discenderebbe in fallo,
Se nol torcesse audità di prede.
Guai chi s incontra, e non ammetton sorte
Altra costor, se non vittoria, o morte.

Son noue mila combattenti, e noue,
Gloria d'ogni Pannonica falange,
E fi ferbano a lor l'vltime proue,
Sè fortuna maggior le fchiere frange.
E quando Balaton l'infegne muoue
Tal'hor cotra il Danubio, o cotra il Gage,
Questa sua legion loca a man destra,
Di virtu fingolar, d'arte maestra.

Ouaranta mila tra caualli, e fanti
Sono i propri guerrier di Balatone,
Veston lucido acciar, che fulminanti
Riporta al Sol la feruida stagione.
E quali son nella Germania, e quanti
Vaglion di valor sommo al paragone,
Vengono a lui, così ruscel si mesce (sce.
Col maggior fiume, e l'ampio corso accre-

Egli non men che Duce essecutore,
Fà veder con la man, ciò ch'egli insegna,
E col senno dimostra, e col valore
Quanto ordinar, quanto operar connegna;
Suo Germano e Morcasto, e dell'honoie
Secondo appresso a lui, schiuo fidegna,
E con imprese a Balatone egaali,
Non s'arretra al valor, eede a i natali.

Tremano i monti a riguardar la vasta
Vnghera armata,e l'aria arde,e balena,'
L'stro ad abbeuerare appena basta,
E stringe l'onda in allargar l'arena.
Il Cielo affumicato a lei sourasta,
D'horror la terra,e di spauento è piena,
E rimangono a tergo, ouunque alloggi
Colme le valli, e rabbastati poggi.

Sourasta a riguardar l'ampia rassegna Il ministro infernal sull'ali orrende, E l'armi vnite adoperar dissegna. Contro alla se,che in Bulgheria s'apprede. E le mura atterrar, là doue regna Cristo introdotto, e la pietà riplende; E'l Demono trà sè; non sia, non sia. Maggior Basilio al la potenza mia.

Li potrà con sua luce ordire in terra
Più che l'abisso disertar con l'ombra ?
Sì, che in vn hora non dissà la guerra
Ciò, che la pace a lento passo ingombra?
E dicendo così, doue lotterra
Brunasso in caua grotta ances adombra,
E gli par tuttauia sentire Alseo,
Che lo percuota impetuoso, e reo;

Giunge, e parla il Demon: Dunque Trebelo Si t'imprigiona in fotterranco speco? Fabbrica i Tempi, e gli folleua al cielo, E tu tremi quaggiù, sepolto, e cieco? E doue è più quell'animo fo zelo, Che si colmo d'ardir su sempre teco? Su mostra a Dio, che Rouere percossa Non cade a terra a lla primieta scossa.

Hora è'l tempo opportuno, hor da tè ípinto Sia Balatone, e le sue fiere squadre, Che inesperto è l'vn siglio, e l'altro auninto D'amore, e alla pietà loggetto il padre. Hor di Religion caggia discinto L'albergo al Nume, a cui suggi la madre Anhelante in Egitto, e là furtiuo Da i Rè l'ascose, e conseruollo viuo.

Risponde, a me la vita il Ciel ben puote
Fulminando sottrar, mà non l'ardire.
Non e'l timor, che in queste parti ignote
Expellisca abbattuto il mio desire.
Mà lo stesso rancor che mi percuote,
Vesta al lume odioso il mio fallire,
Sinch'io non veggia, con superbe emende
Spento il rossor, che la mia frote accende.

Sij pur meco almen tù, poi s'io non m'alzo
Più côtro al Ciel, quât egli più m'opprime,
E più non forge alle cadute il balzo,
Se il fourano poder m'vrta, e deprime,
Arda la terra ou'io camino fcalzo;
Nelle mie grotte folitarie, & ime.
Ne rifponda mai più l'ombrofa reggia,
A quato a gli orror fuoi Brunaflo chieggia.

S'accordan gli empi, al mal oprar gli vnifce
La voglia rea, che gli difcorda al bene,
E' Demonio moura, doue finifce
A Bizantio l'Eufin le Tracie arene,
E Fotio irriterà, che meno ardifce
Di quel ch'ei fuole, e i furor fuoi rartiene,
A far del Re de Mifi acerbo fcempio,
Sterpar la Fede, e defolarle il Tempio.
E'

E'l Mago,andianne a riuoltar l'infegna Del poderolo effercito Pannone, Al medefimo oggetto,e con indegna Stragge atterrar di Diol'alta magione, E'l perto accendera, che mai non spegna Ne pietà nè clemenza a Balatone, E da due bande, one la Chiefa offenda, Mouera il corfo alla tempefta orrenda,

Così di Fotio il dispietato affetto; Mourà il demonio, a mal oprar veloce, E'l negromante tramutando aspetto, Che la notitia altrui troppo gli nuoce, Si cangia in Corno,e per l'aereo tetto Vola, e l'afforda con l'odiosa voce, Batte i nembi con l'ale, e i trifti accenti, Infegnan rauchi a lamentarfi a i venti.

là fin lassù dalla beata Sede. Quello strepito suo Basilio ascolta, En Dio s'affiffa,e vi comprende,e vede Sua volontà, d'ogni velame sciolta; Ond ei riuolge a Benedetto il piede, E l'vno, e l'altro a riguardar fi volta, Ció che l'inferno machinando ordifce, Controla fe, che in Bulgheria fiorifce.

for vanne, ei dice, oue il Danubio corre, E la fede immatura arma,e difendi; Caggia per tè chi se le ardisce opporre, E'l denoto suo culto in cura prendi. Non pericoli in lei muro, nè torre, Onde aquentatifur tornin gl'incendi, E saluo resti,e conservato il nido, Primo, ch'apre la Misia al popol sido. Cosi

Cosi l'vn persuade, e l'altro vuole Guardar le mura al vero culto ererte, Cui presto il carro a i sondamenti il Sose, E sur da Dio le sacre piagge elette. Gia Benedetto alla terrena mole Scende, e'l Danusso si lume suo restette, Come il suole indorar, ma più lucente, Il Sole al comparir sull'Oriente.

Mira il Tempio che lorge,e in lui rauuifa
Postorin aguato il perfido Epirota,
Perche d'Oldrado l'innocenza vecisa
Rimaga,e innazi a Dio l'empio il percuota,
Seco l'alma beata all'hor diuisa,
No ,che non dee perir mente deuota,
Ch'a Dio ricorre, e dee tornar l'osfesa
In chi la muoue, al facrilegio intesa.

E così stabilito al Monacello,
Che innanzi giorno se ne va soletto,
Le sue colpe a purgar nel sacro ostello',
Lagrime sparge, e si percuote il petto:
Con pure siamme di splendor nouello,
S'asfaccia il Santo, e' suo diuino aspetto
Folgora lampeggiando aura fetice,
Spira ambrosia odorata, e così dice.

Benedetto fon'io, rattieni il paffo,
Che t'ammonifco, in ogni loco è Dio,
Che mi manda quaggiù nel Mondo baffo,
E per trarti da morte a tè m'inuio.
Per far il viuer tuo di luce caffo
T'attende al varco huom frodolente, e rio;
Diuerti l'orme, e'l tradimento in vano
Corra a'fcoccar la fcelerata mano.

Dal chiaro lampo, e dall'amabil suono, Sopra ogni vio mortal fermato Oldrado. Senza indugio risponde: Eccomi, io sono Pronto sempre a voler ciò, che v'è grados Mà perchè muoue il sempiterno trono Spirto che fiede in si sublime grado, Ad vn milero verme ? e.che rileua, Che materia si vil danno ricena?

Soggiugne, innanzi a Dio, grande, od humile Non é lassù quel che apparisce al Mondo Anzi è sublime più l'abietto,e'l vile, Che giace quà delle miserie al fondo. Senio contrario dall'humano stile Hà l'a bergo del Ciel fourano, e mondo Mà che vale a cercar? Dio ti difende, Cosi dispone,e'l tuo morir sospende.

Ordina la diuina prouidenza Cio, che'l Mondo non vede, e non impara, Se non dopo gli effetti, e sua clemenza, Doue parue rigor spesso dichiara. Ella riuolge l'vniuerfo, e fenza Stilla non muone il mar torbida, ò chiara. Fronda la felua, ò filo d'herba il prato, Ne vita hà fuor di lei fermezza, ò stato.

Ella il canestro, in cui vagisti infante, Dal pauentoso padre a morte esposto, Resse per l'onde, e fuor del rio sonante Ella ti traffe, e t'alleuo nascosto . Ella spirò verso la cuna errante L'aura, che ti poso ful lido opposto, Per lei piacefti alla Regina, & ella Me suo ministro a custodirti appella.

#### 244 Bulgberia Convertisa

Spoglia, non tardar più, l'orride vesti,
Cangiale in più cocenti, e graui some;
Couie, ch'Oldrado a guerreggiar s'appresti,
E ripigli l'ardir, la spada, e'l nome.
Et io ti renderò quai prima hauesti;
(Segno del poter mio) l'aurare chiome,
E l'armi stesse, e dello scudo il lampo, h'
Con cui venisti a presentatti al campo.

E dicendo così, l'aurato arnese
Scuote lo spirto,e caggion lui d'auante
L'armi, ch'hauea quando il cilicio ei prese,
Fuggendo Elcina, e la sua voglia errante.
Da se medesme, onde pendeano appese
Vennero al Caualier, troseo volante,
Che il diuino voler tragge, e posaro
D'Oldrado al sianco il luminoso acciaro.

Benedetto da poi, la mano stende Sù la fronte tonduta al Caualiero, Ch'humilmente deuota a lui s'arrende, Con offirigli di sé l'omaggio intero; E la destra diuina secco gli rende L'viata chioma, ed è pur vero il vero, sent'ei le dita, e gli parean pur tali I raggi incomprensibili, e immortali

E di man propria afficurato rroua (Merauiglia gentil) che il tronco vello Germina incontanente, e fi rinuoua, E fi difionde inanellato, e bello .
Stupifce Oldrado all'amirabil proua Del rinouato fuo biondo capello, E come par che Benedetto voglia, Depon l'acerba, e fetolofa fooglia.

Indi full'oftro il Caualier s'affetta
L'aoctar lucente, e cinge al lato manco
La fpada, onde la man vibra, e faetta
Pallidamorte, e terror freddo, e bianco,
E lo fendo, irrifor d'ogni faetta,
Fa' mobil torre al cuitodito fianco;
Empie Pelmo del crine, e del cimiero
L'aer pauenta il tremolar leggiero.

Rialmato ch'ei fuigli dice il fanto; band il a Hor valorofo giouane reale ; band il Poiche nel ferro è conuertito il manto, I Impara oue adoprarl'arme mortale. Il Leuafi incontrò a noi da ciafcun canto I Turbine orrendo, el nofto Tempio affale ; Ond'e meftier, con auucduti modi. Il c Reprimer l'armi, e rigittar le frodi .

Oli Vngheri spingeran dilmaio orrendo 2 5%. Contra di noi si che sia d'vopo a loro i si contra di noi si che sia d'vopo a loro i si contra di noi si che si contra di contra di contra di contra di contra si contra si

Sin che proudera maggior foccorfoc i in I Dio, che la Fede fua guardaje difende, a Chiama la feorta del vital tuo corfo, i a Che d'ogni paffo tuo cura fi prende e alla Ella ti prestera di cigno il dorfo, Per trasferitti alle Valacche tende, E il giouanetto le ginocchia atterra, E in tali accenti il fuo pregar differra

Angelo amico, che da Dio mi fusti
All'humano cader dato in sostegno,
E mi ricrai da quanti errori ingiusti
Torcono il pie dal destinato segno.
Empi l'anima,e'l cor d'affetti giusti,
E contro i propri error l'arma di sdegno,
E per correr diritta al vero lume
Reggila tu su le celesti piume.

Et hor, doue Dio vuol, tù che'l comprendi, 11 mio fosco veder conduci, e mena, Reggi. i miei passi, oue il bisogno intendi, E'l'impeto del cor pungi, e rasfrena. Tuoi saranno i trionsi, e negli orrendi Consiitti andro con l'anima serena, Se tù la persuadi, e la rincuori, E'l mio stanco languir folci, e ristori.

Ed ecco a lui, come dal Ciel tal'hora / il Richiamato Falcon rotando cala, esperifichio al pugno, e sù la man diuora. L'elca, loura di cui ratcolle l'ala; Vn bianco Cigno, onde fcurata fora La neue all'hor, ch'ogni colore eguala, El'Annelica augello al defre lato.

E l'Angelico augello al destro lato Venne a posar del Caualiero armato.

Indi s'inchina, e gli fà piano il dorfo, E quafi il duro fuol preme col petto, E lo fpirto celefte inuita al corfo Sul deftriero volante il giouanetto. Egli v'afcende, e fenza firinger morfo Da sè medefmo il volator e retto, Ch'alto fileua, e l'vno, e l'altro piede Penderfrà l'ali al Caualier fi vede.

D٦

Dà poi con alte, e raddoppiate scosse
Trè volte, e quattro il caualcaro augello,
Battendo i vanni, oltre le nubi alzosse,
R apido più di Sorian quadrello;
Poscia le bianche penne a destra mosse,
Senza batterle più disciolte, e snello,
E le liquide vie dell'aer vano
Corre, ancorche veloce, eguale, e piano.

Spedito Oldrado, il Monaco celeste
A punir muoue il persido Epirota,
E riempiendo la pungente veste,
C he lasciata hà il guerrier di membra vota,
Di sua finta sembianza il manto veste,
Oue deluso il traditor percuota,
E non visto dall'empio, il simulacro
Loca in atto d'orar nel Tempio sacro.

Dal tetto ancor non abbellito, e colto, ma fol del Cielo a rigettar l'offefe, la cutta piramide raccolto, Pendean lucide lampade fofpefe: E intorno intorno ogni fquallor diciolto Fuggia dal lume delle fiamme accefe, Onde era fcorto il portamento, el vilo Del Monacel, che dee restare veciso.

L'arciero all'hor, che trà le bianche tele Nascosto attende al simulato aspetto, E'l mira esposto al saettar crudele, Muoue ad empir lo scelerato effetto, E sul petto mortifero, infedele
Tira la corda, onde lo strale è retto, E spinge l'Arco il più che può lontano
Dall'empio cor, con la finistra mano.

La La La

Lafcia il neruo la defra, e da confini
Fugge l'alato firal battuto, e fpinto,
Ma ne vuol ch'ei percuota, o s'auuicini
L'amico Cielo a laeitar nel finto.
E diuerte lo ftral, che ne'diuini
Muri s'affigge, onde l'oftello è cinto,
E riman tra le coti il fero firale
Conficcato la punta, e treman l'ale.

Scocca il fecondo calamo, e fi frange Per l'aria il telo, alla ventura ei mette La terza canna, e fi coruccia, e s'ange, Che (marrifcan la via tante faette. Mà come l'Acefin difcefo al Gange Verso il principio suo l'onda riflette, Torna per lo medessimo sentiero Lo strale spinto a saettar l'arciero.

E doue l'empia man l'arco fostenta,
E gli annodati vincoli congiunge,
Vccide i nerui,e l'vnione allenta,
E'l più viuo del lenso offende,e punge.
Mà pare ancor,che'l suo dolor non senta
L'empio,nè del suo error si ricompunge,
Petlo desso di consumar l'impresa
Sparger il sangue,e macolar la Chiefa.

Con frettoloso piè l'orribil Greco
S'appressa audace, e tratto il ferro ignudo
Nell'imagine il preme ardito, e cieco,
E quella al siero cospo è lento scudo;
Che qual per nebbia d'essalante speco
Entra senza ritegno il colpo crudo;
E la muta percossa il voto manto
A ferit corre, e me sorride il Santo.

Cres

Crede il colpo primiero hauerfallito,
E tira indietro il traditore il braccio
E due, e tre volte il runido veftito
Paffa, e ripaffa, alfin riman vn ghiaccio,
Che qual fumo incoftante habbia ferito
Tralcorre il ferro, e nol ritiene impaccio.
All'hor tremando il perfido s'arrefta,
E d'orrore improuifo vn marmo refta.

Lascia il missatto, e le mentite spoglie
Si racconcia d'intorno, e frettoloso
Và per vscir delle sacrate soglie,
Pur come ci venne, e ritornar nascoso.
Mà l'Orso omai, che l'affamate voglie
Hauea pasciute, al solito riposo
Torna custode, e del suo Re vegliando
Guarda la porta, ou ei dimora orando.

L'Orso verace, oue l'incontra il finto,
Non ingannan le spoglie, e ben conosce
La facrilega froda, e in lui sospinto
Le branche appiesta alle mortali angosce,
E straccia il cuoio, onde'l fellone è cinto,
Dal collo infino alle velare cosce,
E la morta corteccia è dalla viua
Piena del sangue, che da lei deriua.

I monaci al rumor leuanfi, e ratto,
Coa faci ardenti accelerando il corfo,
Giunge lo ftuol deuoto, e ftupefatto
Mirano contraftar l'Orfo con l'Orfo.
Scorgono il fuo, che vincitor già fatto
Infanguina le branche, e intride il morfo,
E featon l'altro alla perduta vita
Pregar foccosso, e dimandare aita.

Esce dall'insedele ispida scorza

Lamento humano, e per la sacrasede,
Quà l'arco rotto, e là tratto per forza
Di mano il ferro al traditor si vede,
Quà gli strali adirati il sangue ammorza,
Il Rè mosso al rumor vi tragge il piede,
E stringer sa, con rigorosi nodi
L'empio orditor delle maligne frodi.

Et a i Monaci suoi: Tenetel preso,
Commada, ancor che sanguinoso, e guasto,
Ch'io vo saper di quel cilicio osseso,
Ch'è del giouane Oldrado a noi rimasto;
E con lo sguardo a penetrare inteso
Nel pelago del cor più cupo, e vasto,
Dimanda, oue e'l guerrier, che dell'humane
Membra il manto di lui priuo rimane ?

Quell'empio all'hor, cui la mentita testa Soura gli omeri pende, al Rè Trebelo. Doue, aon so mà di mia man sunesta Posso ben dir, che l'hà rapito il Cielo: Giuro per questo Altar, giuro per questa Chiesa, che moribondo il ver non celo, Ch'io m'era ascoso a saettarlo, e tesi L'arco trè volte, e contra lui lo stesi.

Mà fur difforte dal fentier del ciglio

Le due primiere, e la mia terza canna
A fare il ferro mio di mè vermiglio
A mè ritorna, e'l mio fallincondanna.
All hor nella man defira il ferro io piglio,
Poi ch'ogni firale il proprio arciero ingana,
E il cilicio ferì, mà nulla dentro
S'oppon, che della spera è voto il centro.

Poi quasifumo allo sparit del vento
Parton le membra, e si dilegua il volto
Dalle spoglie trafitte in vn momento,
E il più serirlo, o minacciar m'e tolto:
All'hor col guardo il Re Trebelo intento
Nel traditor da cento nodi auuolto;
E qual cagion sotto il acrato tetto,
A traffigger t'indusse il giouanetto?

Risponde, aih lasso, essecutore io sui
Del figlio tuo, che discoprendo Eleina
Vaga del biondo Oldrado, aborrir lui,
L'iniqua morte al garzoncel destina,
Spinser la mia saetta i cenni sui,
E volendo più dir morte vicina;
Con la falce il seguir della parola
Rompe nel mezzo, e l'empia vita inuola.

I Monaci al cercar del giouanetto,
Ch'intendeano anúoñ ogni lor cura;
Trouan che l'armi, che pendean dal tetto,
Sottratte fur dalle facrate mura,
E fi fenton parlar da Benedetto,
Con voce oltre mortal foaue, e pura;
Fermate i paffi, e per queft'aer cieco
Non y affannate pui, ch'Oldrado e meco.

Benedetto vel ferba, e farà volco,
Rintuzzati i Pannoni, il Ciel per voi
Procura; Vn temporal crudele, e fosco
S'apparrecchia dall'Orfe, e da gli Eoi,
Preparateui al foco, al ferro, al tosco,
Dolce è l'affanno a ricordar dapoi.
Non trionfa per Dio chi in piuma giace,
Aspra è la via del Cielo: e quì si tace.

Y

# 322

#### ARGOMENTO.

Sotto forma di Coruo il Mago accende Contro il Treballo Rè l'Vraghero campo. Dalla verga infernal che il fengl incende, La pudica Orontea non troua scampo. Mà la sottrae chi sua difesa prende Dal disonesso, e periglioso inciampo, Et ella accorta del suo error pentita. Lo piange in grotta squallida, e romita.

Eruenne alle Pannoniche rassegne Cangiato in Corbo il siero Mago all'hora, Che il Sole il carro d'or nel mare spegne,

E l'ombra il Çiel-dirmille lumi indora;
Mà Balaton trà le guerriere infegne
Però non dorme, a molta notte ancora,
Che ripofar le cure fue non ponno,
E rifpingon da lui lontano il fonno.

E perchè spesso il prouido configlio Nel suturo s'abbaglia, que il presente Ne mostra hor sicurezze, & hor periglio, E di questo, e di quel s'inganna, e mente, Huom saggio appella, a cui del biaco ciglio E' più canuta la prosonda mente, El volar de gli Augelli a lui ben noto E' già gran tempo, e delle sibre il moto. Prima ascoltar da lui dunque procura,
Ciò, che auuerrà d'ogni prefissa impresa,
Nè mai pensa incontrar sorte sutura,
Dall'aruspice suo non bene intesa;
El Sacerdote, con esatta cura
La fiamma ha già soura l'Altare accesa,
E'l nettare spumante, vmido soco,
Ride nell'oro, e no'l capisce il loco.

Et ei,come di Bacco,anco di Marte
Torbido effecutor de Sacrifici,
Scalzo,e difcinto,e con le chiome sparte,
Hor mirando le valli, hor le pendici,
L'acceso Altar da ciascheduna parte
Circonda,e chiede a lui sorti sclici;
E in solleuare,e in agitar se stession,
Discopre il cor' da gli ebri Numi impresso.

Stretto d'aspre ritorte, orrendo, e bieco Il Lupo incatenato il laccio rode, E'l mal talento ruminando seco, Pasee il cupo liuor d'ira, e di frode, E'l Picchio, onde sonar l'orrido, e cieco Bosco dal rostro suo forato s'ode, L'ymida lingua in sù l'Altar distende, E'l nero stuol delle formiche attende,

E già, per ammorzar di questo, o quello
Le fauille col fangue il Sacerdore
Tien fourastando il lucido coltello
E studia a proferir l'vltime note;
Quand'ecco in forma dell'oscuro augello
Il Mago in sù l'Altar le penne scuote;
E sciogliendo la lingua imitatrice
Dell'humano parlar, sauella, e dice.

Non

Non cerca fibre, è vosontà del Cielo, Che l'audace Vngheria riuolga l'armi Soura il Danubio, a disertar Trebelo, L'Oracolo sonio, son questi i carmi. Grida all'hora il Ministro; è sciolto il velo, Caggia la Chiesa, sian disciolti i marmi, Precipiti l'Assilo, oue presume Stranie genti adunar nemico Nume.

Fondin ful Tebro lor Giouanni, e Pietro,
E s'adorin da noi gl'Idoli nostri,
Ne confondano a i Misi ordine, e metro
Altar nouelli, e sconosciuti chiostri,
E per l'innanzi, come suro addietro,
Sien terror de'rubelli i ferri vostri, (te
Che'l Fato hor chiama, e'n ciascheduna par
Promulga il nero augel nuntio di Marte.

E a Balaton, ch'anticipando il lume
Dell'Oriente, i fuoi penfieri han desto,
E forto è già dall'otiose piume,
Ne và ficuro, e'l suo parlare è questo;
Non con l'vsato suo dubbio costume,
Per chiusa ambage incognito, e molesto;
Mà il Cielo a noi dalla magion sourana
Spedito hà imbasciator con voce humana.

Può quattro note, ò fei coruino rostro Discioglier si, ma quattro versi interi, Sì lunga imitation del parlar nostro, Per disciplina mai tanto non speri: Proua singolarmente il raro Mostro Ciò, che il Fato disponga, e Marte imperi: Non io, non pochi: hà tutto il campo vdito Contro i Bulgheri imbelli il fero inuito

- Non vibrar hafte, e non frenar caualli Seppero vn tempo, e fuggitiui, e sparsi Rifiutauano i ruuidi Treballi Gl'incontri, o s'opponean timidi, e scarsi. Hora yn Duce in due di guerrieri falli , E i paesi da lor son corsi, & arsi, Le castella distrutte, e dall'acerba Furia, le messi pascolate in herba.
- Risponde: A chi val molto,io ben più tosto Col ferro in mano a valer poco infegno, Benché poco non val, quando è proposto Leone a greggia, e n'ha'l gouerno, e'l regno; Colorisca i miei Lauri il campo opposto, E honori il Capitano il mio disdegno, E dicendo cosi, qualunque telo Rapido muoue ad affalir Trebelo.
- La tromba irritatrice alto fi fente Ferir le stelle, e spauentare i liti . Muone la valorosa armata gente Alle morti, alle itragi, i ferri arditi, Poggianfi i poggi, e'l chiaro acciar lucente Sparge del maggior lume i lumi vniti, Ch'aquentati da lui per ogni parte, Fà de i raggi del Sol, fiamme di Marte .
- 11 Corbo ingannator l'ali disferra Lieto di tanta mossa, e con la voce Alta, e superba, risuonando guerra, Par che s'allegri a minacciar la Croce; E si raggira trà le nubi, & erra Simon nouello a mal'oprar veloce; Mà la caduta fua farà ben tofto Ricreder l'empio a suo dolente coste . Mà

Mà intanto pria, che s'auuicinin l'afmi ; Coa Da lui fedutte, alla facrara mole ; Coa E che l'Afia s'aduni, e Fotto s'armi, sui Nemico anch'efio alla Criftiana profe; Vuole il Demonio a i folleuati marmi pole Dal Mifio Rè, fullo fiplendor del Sole, Muouer tacito affalto, e l'empia face Efsercitar, che dilettando sface.

Combattuta d'Amor, mà non già vinta
V'è la bella Orontea, di Dio deuota;
Mà non meno ad Alberto, ond'ella auuinta
Anco fi ferba a chi la ftringe ignota:
La voglia in lei dalla ragion refpinta
La punge indarno, e riman'ella immota,
Ch'oneftà rigorofa ogn'aureo ftrale
Rende all'arcier di Gnido ottufo, e frale.

A i cari modi, alla virtì virile L'amato fuo, che non ha pietra il core, Rende, com'ha per vio alma gentile, Beneuolenza almen, fe non Amore. Hor Dragomanno al natural focile Vuol crefcer vampa d'infernale ardore,

E spronar si la rigorosa, e lenta Voglia di lei, ch'al suo seruor consenta.

A sua gloria maggior lascio ch'entrasse il Rè del Ciel nell'umile habituro
Lo spirto reo, che dall'inferno trasse
Le faci, onde s'accende assetto impuro;
Passa il Demonio, e sull'immobil'asse,
Poichè vide rotar gelido Arturo,
A sè chiama il Pensier, che dell'ombrosa
Notte al maggior silentio ancor non posa.

Stà

Stà l'Im aginatiua, auriga immota,
Sul carro della Mente, e con la mano,
Di stupor piena, e di possanza vota,
Per sè raccoglie ogniconseno humano;
E quantunque le torri il vento scuota,
E frema intorno il torbido Oceano,
Ella nol sente, e non è all'hor concesso
Altro al Pensier, che ripensar sè stesso.

Affissato da lei dunque il pensiero,
E dall'viato vaneggiar distoleo,
E forse più dell'inseinale impero,
Che li nega il vagar libero, e sciolto,
Vola per diritissimo sentiero,
Dentro al tugurio solitario, e incolto
Alla vergine amante, E chi l'esolude,
Se nessuno al pensier varco si chiude s'

Libero passa, ed a turbar quell'ombra,
Che la bella Regina in grembo accoglie,
Scorre la cella, e d'honestà la sgombra,
E discacia da lei l'antiche voglie,
E poi con l'ali, che lasciuia ingombra,
Dell'impressor l'aere discioglie,
E in ogni parte dell'angusto loco
Sparge il cieco yenen d'impuro soco.

Il letticciuolo, oue le belle membra
Posa la giouanetta, Aia percossa
Da gli anelanti corridor rassembra,
Quando dal duro piè Cerere è scossa:
Di pel, che da Camelo irto si smembra,
E' la schiauina ingiuriosa, e grossa,
E l'origliere al biondo crin sostegno
E' no deroso, e mal pulito legno.
Ouel-

Quelle rigide paglic, oue la bella
Vergine appoggia stance il capo d'oro;
Scutatrice, ed incolta romitella
D'ogni pompa d'Amor, d'ogni tesoro,
L'affistato pensier cangia in quadrella,
Che riuolgono in lei le punte loro;
E di mille trastite egra, e dolente
Passarsi il sanco, e laccrar si sente.

E'l fonno intorno dibattendo l'ali,
Tenta l'affalto de' begli occhi in vano,
E non può rintuzzar gli acerbi firali,
Che'l ripofo di lui tengon lontano;
Non puote in Orontea l'oblio de'mali
Sparger quie te con l'amica mano,
Che Amor la punge, e con l'Amor s'vnifee
Quel penfier, che l'affanna, ella languisce.

Tanto altamente l'offinata cura
, Preme costei, ch'ella vaneggia, e parle
Veder quel che non vede all'ombra oscura,
Ch'apertissimo il ver sembra mostrarle
, E la corrotta santasia sigura
, Che'l caro oggetto a lei sen venga, e parli
, E sente lui, non dorme no non sogna,
Sente, ch'Alberto all'vscio suo rampogna.

Qual vide Aiace, e gli parea pur defio, Belare in greggia il figlio di Laerte, O per lo don del vendicato Nesso. Ne' figli Alcide il suo furor conuerte; Tal' ogni senso di menzogna impresso Costei delude, e non son forme incerte, Mà le paion si vere, e si costanti, Che rasciugano in lei sospiri, e pianti.

·, C).

Par-

Parle, che il giouanetto habbia compreso
Lei, quantunque si celi, esfer Donzella,
All'aureo crin, che non può tanto osfeso
Dal ferro ingrato rintuzzar l'anella,
Alla candida man, che il molle hà preso
Dal puro auorio, al suon della fauella,
Che da petto viril costante, e graue
Si tenera non esce, e si soaue,

Per quella piaga; ch'ei ritenne almeno, Quand'io volfi morir, per non lafciarlo, E difperata mi percoffi il feno, L'haurà comprefo, e mal potrà celarlo: Che quantunque honeftà, con duro freno Chiudeffi il fangue, e non vols'io curarlo Per mano altrui, pur tato, ò quanto il petto Mostrar potea cio che si tien ristretto,

Mà quando maiper mille fegui altronde Non gli fuffer palefi i miei defiri , Al pallor mefto, allo fpuntar dell'onde Dal ciglio, al rintuzzar de' miei fofpiri. Quel medefimo Amor,che gli nasconde, Non gli discopre ouunque il guardo ei gite Aih cieco è ben chi cieco effer fi crede ; Lui , che'l tutto conosce,e'l tutto vede .

Sì dunque, si della mia cupa voglia
Alberto omai conofcitor fagace,
Cheto hor fi parte dalla propria foglia,
E m'apporta falute, e reca pace.
O lo spinge pietà della mia doglia,
O'l commune diletto a lui pur piace.
Basta ch'ei viene, io'l riconosco, e'l sento,
O caro addolcitor del mio tormento.

#### 260 Bulgberia Connertita

Vieni, vieni, ch'io t'apro, e fopra'l letto
Ponti qui meco, ancor ch'ilpido, e duro,
Amor l'addolcira, con quel diletto,
Ch'io prouar bramo, e poi morir no curo
Porgimi la tua mano, e fia diffretto
Nella mial core, e s'io morto, ti giuro,
Che mai vita nessuna hebbe tal sorte,
Ch'agguagliar si potesse alla mia morte.

E porgendomi a lui ; si, che donzella (1944).

A te mi ferbo, a te recido il crine, (1944).

A te mi chiudo in folitaria cella (1944).

Non per occulte infpiration diuine: (1944).

Et egli : O cara o valorofa, e bella, (1944).

Perchè si tardi al defiato fine?

Quante notti per noi vedone, e fole

Son corfe, e quanti di perduto hà il Sole?

Tutto questo il Pensier dimostra a lei ;
Non con sembianza suggitiua; e lieue ,
Ma cecta si, che i dolci ingannie rei ;
Ella in mezzo dell'anima 'riceue ;
E si viene a dissar, come à Febei ;
Raggi sul mezzo di falda di neue ;
Empio Pensiero, in quanto mal s'allaccia,
Chi repente dal cor non ti discaccia ;
Dal,

Dall'imagini tue, se non lasciua
La Donna, almeno i suoi diletti ascolta,
E intenerisce qual'acerba oliua,
Denti o all'vmide ceneri rauuolta,
Che del proprio amators è stessa priua,
Tratto dal duro tronco, onde su tolta,
E tralignando macerata perde
L'antico amaro, e sa men aspro il verde,

Dalla vigilia, e da i fospir, che vanno
Rompendo ad hor, ad hor l'aer d'appresso,
Sembra il tépo opportuno a Dragomanno
D'oprar la sace, all impudico eccesso;
E la raggira, e'l suo feruente assamo,
Dall'agitar delle sue ruote espresso,
Nelle viscere auuenta alla Donzella,
Che per forza internal resta men bella.

E quale acuto spirito trapassa
Di premuto Limon sul vetro esterno,
Per la lucida coppa, e dentro lassa
Odorato di se l'almo Falerno;
Penetra il fianco all'inquieta, e lassa
Giouanetta, il venen del cieco inferno,
Et ella omai, che sosseri nol puote,
Agita il letticciuol con cento ruote.

Immobile non più se theffa paíce
Delle sue care, e desiate forme,
Conuien che il sisso maginar la lasce)
Preda del senso, e del desio deforme.
Rompon l'estati sue crudeli ambasce, "
Frangon gli affanni le prescritte norme:
Non han più gli error suoi legge, ne freno,
Come dona, ch'aunapa, e'l foco ha in seno.
Hor

Hor prona, & hor supina, hor sopra vn fianco Si regge, hor sopra l'altro, hor si solleua Sul letto affisa, e poi col tergo stanco Cader si lassa, e l'aspre paglie aggreua. Sente chell proprio cor nel lato manco Più de i ristori suoi non si rileua, E l'aura, che'l deuria temprar vn poco, Quasi in viuo carbon raccende il soco.

Sorge alle dolci labra arida fete
Dall'arfo petto, e i bei rubini infoca,
E le fà founenir d'una parete,
Che ferba in conca, onda negletta, e poca,
Della camera fua l'ombre fecrete
Tenta, e peruiene, oue l'umor colloca,
Ma prima e giunto al ripoftiglio noto
L'empio Demonio, e'i picciol vafo ha voto.

Ella s'ange, ci la beffa , e l'accompagna A paffegiar l'angusta cella ombrosa , Doue tacita geme, al fin silagna , Mistra, sconsolata, e lagrimosa ; E ne và, come suol per la campagna , Schiua del verde in su la piaggia herbosa , Radoppiando i nitriti, oue la fenta ; Sciolto destrier, Partenopea giumenta ;

Di quà, di là, ben cento volte, e cento
Co'l nudo piè la fospirosa cella,
Per l'inegualità del pauimento
Scorrendo và la misera Donzella;
Alla fine in vn stebile lamento
Sfogando i dolor suoi così fauella;
O Cielo, o Numi, e qual mia colpa è tale,
Ch'io riconosca a tanta pena eguale;

Se questo Amore, a cui bellezza piace, E' qualità della natura humana, Perchè al configlio, alla ragion dispiace, E la dimostran passione infana? Se il corpo auido pasce, ò stanco giace, O veite ignudo di teffuta lana, Non fi condanna, e fi condanna all'hora L'alma, che di bellezza s'innamora.

Se non è colpa a rimirar il Sole, E inferma vifta è non foffrir la luce. Perchè l'incauta humanità non vuole, Ch'altris 'affissi oue beltà riluce ? E se poi la belta, come sua prole, Con piacer vagheggiata Amor produce. Com'effer può, ch'al rimirar del ciglio Piaccia la madre, e s'abborrisca il figlio ?

E perchè biasmo, e non virtude appello, Mentre vn bel volto a riguardar m'affiso? E intenta a vagheggiar l'idea del bello. A contemplar m'aunezzo il paradifo. E perche stimero, ch'empio slagello Me ne castighi? e con più saggio auuiso,

Non più tosto dirò, che il mio dolore . Colpa sia di sciocchezza, e non d'Amoret

Aih, che souente al Mondo è saggio meno, Quei che di più saper si gloria,e vanta; Amano gli augelletti, e'l foco in feno, Che ciascun porta infrà le frondi canta, E le serpi co i fischi, e col veleno, Scopron le fiamme, e non e fior, ne pianta, Che non s'ingemmi innamorata, e quande E' cara al Ciel, non partorisca amando.

Al fuo caro Monton la pecorella, Con femplice belar fue voglie esprime, E richiama l'amante Tortorella Il suo consorte alle frondose cime, E la Giouenca il bianco Toro appella Giù per le valli paludose, & ime, Et io, men di lor saggia ardedo agghiaccio, E mi consumo desiando, e taccio?

E come sperera quella mercede;
A cui bramando, e sospirando anela
Il mio misero cor, se non la chiede,
E per timidità non si querela?
Medicina a quel mal, che non si vede,
Hauer non può, chi lo nasconde, e cela;
Timore indegno; io strate schiere audace
Combatto adunque, e poi paueto in paces

Ofero pure se non douto ceffando Rimprouerar a mê, timida fui, E'l meglio è poi, che non fi deggia amado, Di sè mai lamentar, più che d'altrui. Non fi fupera Amor, fe non ofando, Non hà freddo timor pace con lui, Pugna col foco, e con la face affale, D'oro, e di fiamma, e non di piobo hà l'ale.

Timida feminella, inerme, e vile
Amando tremi, io pugnatrice altera,
Sdegnero quei rispetti, alma virile,
Che non son da magnanima guerciera;
Ad Alefandro Amazzone simile
Chiede gli abbracciamenti, anzi gl'impera
Hoxore anch'io, la cui virtù non langue,
E sà cauar dalle terite il dangue.

Si

Si pure andrò, che rimaner non posso,
Troppo altamente è conficcato il darde,
Troppo mi scorre ogni midolla, ogn'esso
L'amoroso veneno, ond'io tutt'ardo.
Elimmantinente dalla selce scosso
L'incendio, oue giacea sopito, e tardo,
Desta la luce, e la sua siamma vnisce
Al bitume vital, che la nutrisce.

E se ne và disconfigliata amante,
Seguendo il senso, e le non pure voglie:
Ferma Orontea l'inaunedute piante,
Riedi a calcar l'abbandonate soglie:
Più il mostro reo non l'accompagna auate,
Tanto gli basta, e da costei si toglie,
S'appressi al soco arida paglia, e poi
Fugga purs'ella puo gl'incendissioi.

Dalla face del fenfo impressa il feno Lafcia la bella Trace il mostro rio, E con quella dell'ira, e del veleno Vuol muouer Fotio a far contrasto a Dio. P erturba interno a lui l'aere fereno L'ombra, che feco d'Acheronre vício, Egli a Bizantio; Alla bramara cella S'inuia l'innamorata Damigella.

Alla cella d'Alberto, que la mena
Cieca trà l'ombre cieche il cieco Duce,
Anzi con la spietata sua catena
La strascina il crudel, non la conduce.
Et hor costei , che nessun rischio assirena,
Anzi terror negli auuersari induce,
Fiera trà l'armi, in signoria d'Amore
Trepida muoue, e palpitante il core.

Mà di sue voglie inordinate accorto

Benedetto si muoue, ed all'accesa

Biamma, che langue, e dal sentier distorto
Ritoria intende, e conservaria illesa;
E qual cauto nocchier condurre al porto
La navicella sua dall'onde offesa,
E vuol non meno immacolata, e pura
Saluar la chiostra, e le sacrate mura.

L'auueduto custode anzi che scorra
Della colpa lo itral, che l'arco tende;
Fà che'l rimedio al mal'oprar precorra;
E del figlio del Re la forma prende.
Quanto il nostro fallir da Dio s'abborra;
Mostra l'Eroe, che giù dal Giel discende,
Per distornar ancor pria, che commesso
Sia da i lubrici sensi il molle eccesso.

A mezza notte tacita, e foletta
Elce Orontea dalla fua propria cella,
E per lo chioftro i nuali paffi affretta,
E propitio al viaggio Amore appella.
Mifera,e fconfigliata giouanetta
Doue vai doue ?ogni minuta ftella
Del Ciel ti vede,e ti richiama: O quanta
Seguiran l'orme tue fofpiri, e pianti.

 Dormiua Alberto, e Benedetto intanto
Sua vece adempie, al vago volto, al crine
Lui fi dimostra, e rappresenta il Santo
Le sue bellezze angeliche, e diuine.
L'vício disserra, e forridendo alquanto
Parla in note soaui, e pellegrine;
E che sate voi qui soletto ancora
Segno non par della sorgente aurora.

Et ella all'hor delle poù fresche rose,
Che imporporafier mai fronda, ne spina
Di bei giardin sopra le fiepi ombrose,
Al percuoter dell'aura matutina;
Tinta il bel viso suo così rispose,
Tutta tremante ai suo bel Sol vieina;
E con gli sgnardi mutoli, e loquaei,
Tenta scoprir le sue nascoste faci.

Poi dice: Amore, a cui bendato e'l ciglio, Verginella notturna a voi mi ípinge, Dalla disperation vinto e'l configlio, Che nó hà schermo, que l'ardor mi stringe; Fin'hor soffrij, mà l'vltimo periglio Hà ceduto al dolor, che mi costringe, Vinta mi rendo, e l'aspra pena, e forte Solo attende da voi salute, o morte.

Confolatemi adunque, ò voi fornite
D'esser'empio vecisor di chi v'adora:
O ch'io viua, e respiri, o consentite,
Che disperata innanzi a voi mi muora.
Dal Santo all'hor le sue parole vdite,
Non l'ammoni, che non è tempo ancora,
Mà presala per man, le dice, intanto
Da i facri muri allontaniamei alquanto.

M 2 Non

Non d'altro Amor, che del fourano, e puro Trattar conuienfi entro il deuoto chiofiro, Rigetta ogn'altro affetto il facro muro, Andiamo altroue a diulfar del noftro: Andiamo, e prenderem tacito, e fcuro Sentiero, accompagnando il defir voftro: E fe ne van doue la bianca Luna Rotta da gli archi il pauimento imbruna.

E differrando incognito cancello,
A cui risponde vn picciolo sentiero,
Fendon l'herbe col piè d'va praticello,
E lasciano alle terga il Monastero,
Studiano i passi, e questa tace, e questo s
Mà nascondono in sè vario pensiero,
Ch'ella andar crede a' suoi disetti, & esse
La mena a castigar l'immondo eccesso.

E peruenuti, oue ogni loco è pieno
Di spine,e bronchi,e senza fiori, o soglie a
Perde la lieta vitta il prato ameno,
E in saluatichi dumi fi raccoglie;
Benedetto spoglio l'omero,e'l seno
Delle neglette sue pungenti spoglie,
E dice ad Orontea, che pur le vesti
Deponendo ancor'essa ignuda resti.

Le luci abbassa, e vergognosa, e muta,
Non si spoglia, e non nega, e non sauella,
Ch'honesta non sù mai tanto perduta,
Che voglia affatto abbandonar Donzella.
Poi trà sè dice; Amor forse risuta
Coprir l'arco; e la face, e le quadrella,
Però và nudo, e così vuo, che vada
Chi segue lui per la sua dolce strada.

E di-

E dicendo cosi, tra l'ombre imorte Si guata intorno, e men iente vergogna, Per effer fola, e le fue vefti atterte Depone, e l'ion rifpetti a sè rampogna. All'hor pien di coftanza inuitra, e forte Il Santo a lei: Come faccio io bifogna, Che voi facciate, ie di mèvi cale, Rimedio al vostro scampo attro non vale.

Ed ei primiero in quella fiepe, e in questa
Si getta, e il corpo suo punge, e dismebra,
E i bronchi infanguinando, e la foresta,
Lacera, e straccia le rotanti membra.
Di stupor la Donzella vn marmo resta,
Mirando lui, che l'Amor suo rassembra,
Fatto da se medesmo effecutore
Della sua crudeltà, del suo dolore.

E quegli; Ecco le piume, oue le voglie Lasciue adagia il sempiterno amante; E come falda, che il calor discioglie Dal bianco crin del Mauritano Atlante, Egli lontan dalle deposte spoglie, Volge, e riuosge il pondo suo rotante, Conficca i pruni, e i membri suoi trapasa, E la siepe sumante a tergo lassa.

Fermati, grida all'hor, ferma Orontea,

A farmi lacerar bafta il tuo cenno;

lo fon la fcelerata, io fon la rea,

Le pene a me degli error mici fi denno.

Innocente fei tù, ftrage fi rea

Non richieggono in te virtude, e fenno,

lo fallifco, io vaneggio; è fatto ingiuko

Affoluer l'empio, e cakigare il giutto:

M 2 E di-

E dicendo così, come nel loto
Setoloso Gignal se stessio intride,
Per l'essempio crudel del suo deuoto,
Elia il bel corpo suo punge; e recide,
E raddoppiando il doloroso moto,
Con l'aspra passion quasi s'vecide,
E lascia in preda alle pungenti spine,
Il bel candor delle stracciate brine.

Piange la bella vergine traffitta,
Non per dolor, che il fuo dolor non fente,
Dura al caftigo, alle ferite inuitta,
Mà piange il proprio error, di cui fi pente;
Dell'impuro defio lagrima affitta;
Aih bella, e valorola penitente,
Che fcacci Auerno, e degli affetti indegni,
Ogni impresso calor nel langue spegni.

Spine felici, che ful capo offeso
Del Ré del Ciel, auuenturo se in lui
Coronate il martirio, e'l vero appreso
Temprar potete il fasso amore in nui
Deh spegnete, ella prega, il soco acceso,
Onde si cieca, e sossenata io sui,
Vergine maculata: e si ferisce
Più sempre, e contro a sè s'incrudelisce.

Entran le punte auuelenate, e crude,
Che non morderon mai cibo si caro,
Nell'esca dolce delle carni ignude,
E vi lascian consisto il duolo amaro,
Segue lo spasmo, e ciascun varco chiude
Tumido, ed empio, oue le spine entraro,
E rimane Orontea lacera; e vinta,
Non viua a tanta pena, e non estinta.

Il Santo all'hor, che il viuo fangue ha fcorto
Da lei fuggirfi, e dietro il fangue il foco,
Muoue pietofo a minifrar conforto
A quel dolor, che può durar più poco.
Ferma, dice, non più, colui ch'è morto,
Per ritrarne d'abifio a miglior loco,
Non vuol, che fi difgiunga alma lascius
Dal carcer suo, ma fi conuerta, e viuz.

E dispogliando il simulato aspetto,
La sua forma visibile riprende,
Ed Alberto non più, ma Benedette
Ved'ella ester colui, che la riprende,
Ond'ella stupesatta, al proprio petto
Le man congiunge, & ci che ben coprede
il verace pentir della Donzella,
Con seuero ammonir così fauella.

Non sidcherza con Dió, ne in sua magione; Si vuol passar co i propri affetti ingrata, Come voi fate, e sua pietà dispone, Che voi v'habbiatea mantener celata, Per qualche altrui non cognita cagione, Che poscia al tempo suo sia disuelata; E in tanto il frena il Monaster, che prega Per chi v'alberga, & a pietade il piega.

Et io pregai, che da imiei falli imparo
L'altrui foccorfo; a i fier contrafti auchiio,
Che mi fur dati dal nemico amaro,
Nè fui lontano a dar le terga a Dio.
Horsu, chi vaneggio ritorni al chiaro
Dall'ombre fosche di mortal defio;
Sorga chi traboccò, che mentre hà vita,
Trouar fempre può gratia alma pentita.
M 4 Mà

Mà fe fù lungo il vaneggiar d'Amore,
Sia costante il pentir, che'l foco spento
Serba ancor trà le ceneri il calore,
E infermo sana a duro passo, e lento.
Vuol pentenza lunga vn breue errore.
Pensate il vostro? & esta a voi consento
Ogni mia cura, e inuiolabil legge
Fia sempre a gli error miei, chi li corregge.

Dirizzate pur voi l'inferme piante, Ch'io non trauero, mà si leggiero, Variabile, indomito, e incoftante Co i fuoi primi defir corre il penfiero; Che duro fia, ch'io non ritorni amante, Riprendendo tal'hor l'víato impero Gl'importuni defir, che spesso vanno Doue a forza gli spinge Amor tiranno.

Risponde il Santo, ogni pensier vaneggia;

Mà non è colpa mai se non volendo;

Mostrerò poi quel ch'operar tù deggia,

Basti per hor, che la tua cura io prendo.

E perchè l'alma della propria seggia

Non sia respinta dallo spasmo horrendo,

Curerò le tue piaghe, e i membri lassi

Ristorerò pria che la notte passi.

Col giorno poi ti menerò là doue
Trarrai nascosta, e solitaria vita,
E distillando ogn'hor lagrime nuoue,
Dal Cielo impetrerai superna aita;
E qui le man soura l'herbetta muoue,
Da ruggiada notturna incristallita,
E il sao lucido humor sulle ferute
Stende, e comparte lor pace, e salute.

Non

Non con tanta virtù molce, e confola
Dittamo, o Panacea piaga recente;
Come l'alma rugiada, e non gia fola;
Che il diuino valor feco fi fente;
Sette volte l'afperge, e così inuola
Del corpo fuo la paffion dolente,
Sette volte l'afciuga, e monda refta;
Premendo le con la pietosa vefta.

Dallo íparío liquor tocca fi firinge
L'oficía carne, e la traffitra pelle,
Il veneno mortifero riípinge;
E le ípine, e le íchiegge vrta, e repelle;
Spiana i tumori, e a dipartir coftringe
L'affanno, e con le piaghe acerbe, e felle
Fuggon le cicatrici, e qual folca,
Anzi più bella ancor torna Orontea.

L'Alba apparisce, e in vn'antica grotta
La mena il Santo, oue l'orrore, el 'ombrà
Di caligine oscura il sasso annotta,
E' voto sianco al cauo monte ingombra,
Hor qui, dic'egli, a lagrimar condotta,
Fia delle colpe sue l'alma disgombra;
Et io procurerò, ministro sido.
Esca opportuna al solitario nido.

perchè il Seduttor, ch'vício d'Auernò
A i dannittoi contro dirè non poffa
Di nuouo effercitar forza d'inferno,
E gli manchi l'ardir, l'arme, e la poffa,
Benediro la grotta, e'l fegno eterno
Sull'orlo imprimero dell'alta foffa,
E in questo dir della celeste infegna
La spelonca di suor munisce, e segna.

M 5 Indi

Indi si parte, e come porta all'opre
L'huom della villa il solito ristoro,
La sulla mezza terza, onde s'adopre
Ciascheduno più franco al suo lauoro;
Il Santo arrecha, one Orontea si cuopre
Cerere, & onda all'aspro suo martoro.
Senza altra annona, e per lei tanto basta;
Ond'ella viua, e si conserui casta.

Nè questo sol, ma perche indegno nome
Di lei non siuoni, oue all'albergo manca,
Sostien sua vece, e le recise chiome
Per lei dimostra, e la man pura, e bianca,
E degli vifici le greuanti some
Per lei sopporta, e non s'arretra, o stanca,
Pur ch ella attenda a ritornar pentita
Per lungo pianto al suo Fattor gradita,



LL

L. Ib c. parites.

# LIBRO

#### ARGOMENTO.

Quanto esplorò trà le sacrate mura Celio a Fotio racconta , e quegli il feno Ribieno omai dell'infernal arfura, Si muoue all'armi, e non sà stare a freno Chiama Trebelo il figlio, & ei nol cura . Fatto sposo d'Elcina, onde vien meno In lui la Fede, e contro lui si muoue ; Mà s'oppone Odistao, con chiare proue.

L seme intanto della Fè Romana Sparfo dall'Oftienfe, e da Lanfranco, Fruttifero s'allarga, e s'allontana A fronte, a tergo, all' vno, e l'altro fianco,

Ogni difficoltà da lor fi spiana, E la confusa idolatria vien manco : Caggiono a terra i fimolacri, e scorto Solo è quel Dio, che per faluarne e morto.

à poi che Benedetto hebbe ritolta Da' suoi propri furor l'intatta preda, Il facro Tempio a custodir si volta, E'ntorno auuerte, oue alcu rifchio ei creda; E scorge huom, che furtiuo i fatti ascolta, E nota ciò, ch'entro l'albergo ei veda, Per douerne dapoi sull'Elesponto Al Vice Imperador render buon conto. M

Cello s'appella, oue il Sebeto attende
Delle Sirene alletatrici il canto,
L'accorta fpia da pargoletto apprende.
Mischiar le lodi; addimandando, al pianto;
Osa il tutto, assai vuole, e molto intende,
Cercò l'Asia, e la Libia in ogni canto,
E de'lor moti in queste parti, o in quelle
Sempre a Fotio portò vere nouelle.

D'habito Monacal cinto s'asconde Dentro alla chiostra, e non si cela a Dio, Che il mostra a Benedetto, e disasconde Le larue industri, e'l pensier cupo, e rio, Ed ei, con note placide, e gioconde, Reuelando a lui stesso il suo desso, Per nome il chiama, e rendelo sicuro Di cassigo, ò d'ossesa entro a quel muro.

Cerca l'esplorator coprissi in vano,
Non consuso alla prima, e non perduto,
Sorride il Santo, e preso lui per mano,
Hor vieni, e taci, io son per darti aiuto;
E vedrai dal minor sino al sourano
Ne'satti espresso ogni pensier tacciuto,
Chi mal sa sinasconde, e chi ben'opra
Non cerca il buio, oue si celi, e cuopra.

Ti mostrero quel, che saper t'ingegni
Del Rè de' Misi, e imparerai da lui,
Come il Mondo si iprezzi, e fi disdegni,
Ciò ch'ei promette, e non mantiene altrui,
E vedrai, come solo in terra regni,
Chi sa premer quaggiù ghaffetti sui,
Meni,e'l consulo esplorator conduce
ella Real compaguo, e Duce.

Line

ittiffimo Re fopra l'ignude

prie ginocchia il pauimento preme,
do gli omeri, e'l petto, e d'afpre, e crude
rghe vin fafcio tenca congiunte infieme,
on queste fi batte, e'l fangue esclude
lle chiare sue membra, e nulla geme,
non se la pietade il sen li bagna,
le vene alle lagrime accompagna.

pianto, e di fangue vn lago misto i fuma intorno, e con le ciglia immote vna trafitta imagine di Cristo oppia incendio d'amor, con queste note. onsenti o Dio, che di te faccia acquisto i man, che il tuo nemico hoggi percuote, son'io, che'l tuo nome, e la tua Fede : spinsi ingrato, e chiedo a te mercede,

mio fangue volontario è poco lauar le mie cope, il tuo, ch'abbonda ri mille mondi, a mia falute innoco, hieggio vna ffilla, e tú ne spargi l'onda; interrompendo il lamentar suo sioco, on l'aura de'sospir calda, e prosonda, o pra il perdono a poco prezzo, e'l Cielo ode arricchito in guadagnar Trebelo.

attonito resta, e dall'essempio Eroe si grande, a stagellarsi inteso, mmira lui, ne men la chiostra, e'i tempio ommenda, e d'amor pio rimane accesso, sia chiama il suo rito indegno, & empio, ne brama depor l'errante peso, on ridursi Cristiano, e della sonte, le'l Ciel disserta inumidir la fronte.

Van poscia al Coro, one l'eterne lodi Suonan di Dio trà i Monacelli accolti Dalla Tribuna, e con pietosi modi Godon tranquilli in aspro manto auuolti, Quiui non cupe ambitiose frodi, Non auari pensier, lasciui, o stolti Tengon falso tenore ai puri canti De' serui di Giesti, del Cielo amanti.

Celio s'appaga, indi parlò: Non chieggio, Nò Padre vdir da te qual tù trifia, Che fei Spirto immortal, mentre ti veggio Penetrar gli antri d'ogni cura mia. Mà guata hor prego entro il più alto feggio, Se d'abbitar qui teco il cor defia, Dunque m'appaga, e non fia vile acquifte, Cangiar Lupo in Agnello,a feguir Crifto.

Non per gli Aluari foli, o ch'io mel creda, Il vostro Nume in sul Caluario è morto, Mà vuol, che la sua gloria il Mondo veda L'vn Polo, e l'altro, e l'Occidente, e l'Orto. Risponde si, mà'l tuo desio proceda Più lunghi passi dal camin distorto, Voglia non si riceue incerta, e nuoua, Sin che'l tempo suggendo non l'approua.

Vanne, e riporta a Fotio, onde venisti,
La Fe Romana, in su gli altar mouelli
Risplender chiara, e che tù stesso vista
Più costanti a seruirla i più rubelli.
Narra i faldi progressi, e i sermi acquisti s
L poi quando pur anco il Ciel t'appelli,
Consolera Donato i desir tutoi,
Se tù gli sermi, e gli riporti a noi.

Ed

Ed ei parte, e promette, e'l cor non meno Dal Diuino voler punger filente, Di quel ch'ei faccia al corridore il feno, E fifra al vero ben porta la mente. Correil decimo di, ch'ei torfe il freno Dal feggio Imperial dell'Oriente, Hor lo rifcopre, e la lontana polue.

Pigro per lontananza il corso appare ,

Che poi s'affretta, quanto più s'appressa.

E le polueri sue sparge più rare,

E di buio minor la nube è impressa.

Al fin distinto il Messaggier compare,

Al moto, all'atto, e ciascun dubbio cessa.

Scoppia il corno trè volte, e poi discende

Doue la Tracia il suo ritorno attende.

Ei medelmo di sè con la nouella
Peruiene a Fotio, e narra a lui. Trebelo
Sul Danubio s' attenda, ou'ei flagella
L'arco Traian col liquefatto gielo.
Ei circo (critto in folitaria cella,
Monaco attende a contemplare il Cielo,
E per lui le falangi vn figlio regge,
Quai con antica, e quai con muoua legge.

L'altro è con feco entro i facrati marmi,
Che dal fuo génitor non fi diparte,
L'accompagnan fettanta, eran dell'armi
Il fiore, hor di pietà, non più di Marte.
Cantan la notte, e' l di supplici carmi,
Ledando Dio sull'adorate carte,
Nè può di lor sospettione hauers,
Dalle cure del Mondo al Ciel conversi.

Gli ipronati destrier iono i cancelli,
E le battute polueri gl'incensi,
Le trombe i Salmi, i rigidi slagelli,
Le ipade, e gli auuersari i propri sensi;
Gli animi suribondi hor non son quelli,
Che furo all'ira, alla vendetta accensi,
Corfer Leoni, hor timidette Lepri
Sembran celarsi tra virgulti, e vepri.

Quinci, nè da temer, né da curarsi E' più di lor, che in pouera pietade Vera, ò falsa, che sia, negletti, e scarsi Più non saono adoprar lance, nè spade. Son d'intorno i paessi ignudi, & arsi, Per mai più non produrre herbe, nè biade, Che i martiali incendi han con l'armento, Per largo giro ogni cultore spento.

F qui fi tace. All'hor compreso il vero, Riman Fotio infra due, se i Misi assale, O lascia in otio inficuolirsi il sero Duce, in otio alla morte in tutto eguale. Non s'irrita il Molosso, oue l'altero Giace, e desta chi! punge il proprio male, E l'egge è di gonerno in chi sourasta Non voler più di quanto al regno basta.

Vetro, è l'autorità, che chi l'adopra
Speffo la spezza, e va auuersario antico
Vincer coi beneficio è miglior opra,
Che con lo sdegno conservar nemico.
Chi cede il campo, e lascia altrui di sopra
Gia si rende per vinto, e per amico a
E che può più da lui volere il sorte?
Il trienso si brama, e non la morte.

281

diuisando al fin s'accorda
on cozzar con la pietà Cristiana,
onsentir, benchè liuore il morda,
sorga in Bulgheria la Fè Romana,
entre egli acconsente, e si ricorda
le rouine della rabbia insana,
ge i suoi rischi, e conseruar gli gioua
nperio in pace, e la quiete approua.

e l'vmida notte, e le fue cure, han Fotio infino ad hor furato al sóno, permetton l'ingreffo, etrà l'ofcure me l'abbraccia al fin l'vmido donno, il mostra reo, che l'infernali arsure otte, per cui quietar l'ire non ponno, qua, di là d'intorno all onda Egea lecitando i popoli scorrea.

le arida più l'esca del petto
uare in Fotio alle sue fiamme ei crede,
rmido intende in riposato letto,
stimolo di guerra il cor gli fiede .
spirto all'hor nell'indorato tetto
cito entro con l'inussibil piede,
tando la fiaccola infernale
oco empie l'albergo, e Fotio assale.

l'autoreuole fembianza
proprio Imperador, con cui s'appreffa,
corona fopra l'elmo auuanza;
ro, e di gemme a merauiglia impreffa;
pie di luce la notturna stanza;
e fanguigna affumicata, e spessa,
e, e tre volte risuegliando appella
io, che dorme, e poi cosi fauelia.

Sù pigro sù,ch'alle falangi il freno
Non fi regge con l'otio, e col ripo fo,
Dorma chi folo hà i fuoi penfieri in feno,
Non d' vn'imperio torbido, e gelofo.
Afpetti al refuigliarfi al di fereno
L'huom della Villa,in temporal piouofo,
Quando è mestier, che ciascú arme agres
Dal pigro inuerno arruginita reste.

Ig natio emulo tuo, di cui volesti
Spegnere il nome ancor, non che la vita
Mena besse di te, che tu l'hauesti
In forza, e lo scampò sua suga ardita:
Hor tù rimani a lacerar le vesti,
Ed egli incontro a noi gli Aluari irrita,
Battezzato hà Trebelo, e di Brunasso
L'isola aperta, e diserrato il passo.

Edifica gli Altari, e in lor trasporta
Diucrio culto, e i nostri riti abbatte.
E noi vedremo altra pietà riforta
Rinouar contra noi leggi dissatte?
Il Duce allhor, con aspra vista, e torta,
Cui ferma, e intorno a lei ciglio non batte
Fisso nel simulacro, e pur lo crede
L'Imperador, questa risposta diede.

Itene frettoloso, e quale è questa
Subitana vigilia intempestiua,
Che innanzi giorno a stimolar vi desta
Huom, che vegliaua ancor métre dormini
E che san cotest armi ? onde cotesta
Spada pende smarrita, e suggitiua?
Non vedete appo voi, com'ella piange
E del timido cor s'assanae, e s'anges
Depo-

netene il pondo, el piè ritorni ggerito alle premute piume, in da lontaniffimi contorni, into il Bulghero può, quanto prefume, quai danni prepara, e quali scorni, nnosco il penfier, l'arte, e'l costume, tornate a giacer, che più si pena igerir delitiosa cena.

r s'accende il-fier Demonio all'ira, "magine guafta, e in vn momento par se fte ffo, e fuor degliocchi fpira pri aunelenati a cento, a cento. ce, io mal digesto i hor tù rimirà ti rifueglia, e rinfiammando il vento la fiaccola rea, l'incendio, e' tosco cor gli auuenta, ingiurioso, e sosco cor gli auuenta, ingiurioso, e sosco.

tar della fulfurea face, omparir delle fuelate forme, ilminar dello fquallor penace, orato tormento, ardore informe, e Fotio agghiacciar l'anima audace, orza hà di fuegliarfi, e più no dorme, mobilifice, e nelle parti eftreme o quanto è di marmo, e dentro geme.

ttonito sguardo in chi'l percuote on osa affisfarsi, e muto, e vinto alenar delle tremende ruote; (to. in dal ghiaccio ogni suo nerio anuinvorrebbe la lingua, etrar non puote bri il suon, chi e dall'orrore essinto, a fronte d'indurate spine arrusta, e insetolisce il erine.

Chiu-

# 284 Bulgheria Conuertita

Chiude col gielo al respirare il varco
L'alto spauento, e soprafatto il core
Dal sourastante, irrigidito incarco;
Non ardisce di viuere, e non muore ;
Di sudore, e d'angoscia ingombro, e carco
Repente anela, e'l distillato algore
Tutto l'asperge, e liquesatta in onde.
L'anima per le membra a dissonde.

E fenza rafejugar le brine algenti
Sull'attonito volto, e dentro al feno;
Raccorre il fiato a proferir gli accenti,
Con l'opera al Demon rifponde appieno
Salta del letto, e i fuoi furori ardenti
Non riccuono omai legge ne ficno:
Veftefi furibondo, e più non ferba
Moto, o color nella fembianza acerba.

Via gettata la coltre, e sparso il deno De' notturni riposi, arm'arme grida, Desta la tromba, e si raddoppia il suono, Che inuita a morte, e alla battaglia ssida. Le guardie prima, e poi raccolte sono L'armi propinque, onde ciascuna annida, Chiamar poi lunge, e ragunar si sente Tutto quanto il valor dell'Oriente.

Ecome in vafo, oue giacea fenz'onda
L'acqua , che non s'abbaffa, e non riforge
Se pietra cade, e nel fuo mezzo affonda,
L'ymi do vetro vaccillar fi fcorge,
E moffi i flutti a verberar la fponda
L'yn poi dall'altro fimulato forge;
Tal da Fotio irritati i primi fono,
Gli altri da gli altri, e più lontani al trono

Si

Si raccoglie l'effercito, e s'accrefce
Di nationi, e di lontane infegne,
Ogni fchiatta più firana in lui fi mesce,
Secca ogni rio, che la sua fete spegne:
Vedi l'haste ondeggiar la oltre, ond'esce
L'Alba, che di Titon par che si sdegne,
E rendono le lune i raggi al Sole,
Col balenar della ferrata mole.

La fama intanto, orribil mostro, e tale,
Che mai non posa, e notte, e di volando,
D'occhi, e di lingue ha tempestate l'ale,
E sull'opere altrui distringe va brando,
Alla cui punta ogni contrasso è frale,
Nè può scampar chi se ne sugge in bando,
Che sa Rondine, il Dardo, il Foco, e'l Vente,
Di sua velocità corre più lento.

Porta vn'vrna fofpefa il bracclo manco.
Che quale il corno d'Amaltea procede.
Veríando al volgo defiofo, e franco,
Ciò che l'affilita pouertà gli chiede,
L'vrna spargere il ver lucido, e bianco,
E'l falso oscuro, ouunque và si vede,
E col vero, e col falso a terra scende
Seme, che a lungo andar lento s'apprende.

Come per pioggia accumulato fiume,
Forza acquista correndo, e mai non posa,
Estride più tra le percosse piume
La voce sua, quando si tiene ascosa;
Passa ogni muro il vigilante acume,
E guarda, e nota ogni sua parte ombrosa,
E'l vero, e'l falso, oue le caggion dietro
Son di Diamante l'vp, l'altro di Vetro
L'ala-

#### 286 Bulgheria Convertita

L'alato mostro, accrescitor dell'opre, Porta al Monaco Rè, che l'Assa ondeggia D'armi nemiche, e i lidi suoi ricopre L'Europa, e d'ogni intorno ira lampeggia, Eche l'impeto lor volto si scopre Verso l'angusta sua deuota seggia; Perchè non resti dal nemico degno Di Cattolica Fede orma, nè segao.

Mà come antico, estabilito ponte,
Che di rapido rio corso non teme,
E immobil resta alle percosse, all'onte
Dell'alto vmor, che rouinando freme,
Non cangia cor, non discolora fronte,
Fondato il Rè nella superna speme,
Ela cura maggior, che' suo consiglio
Percuote, e preme, e'l graue error del figlio.

Giusto pur contra lui, quantunque nato
Del proprio fangue, e castigarlo intende,
Che Dio non si deride, e già prouato
Per, via del traditore, il ver comprende;
Mà vuol pur, che sia Flauio anco citato
Dinanzia lui, che'l Sole in Ciel risplende
Qualunque giorno, e pur quaggiù si vuole
Giustificar, che il di riluca il Sole.

Venir fi fa dalla fua propria stanza
Il Rè chiamando il fisoluto Ozzia,
Huom d'animo ficuro, e di costanza,
E'i fior dell'armi era chiamato pria;
Monaco horsi, ma pur nella sembianza
Dell'antico valor lume apparia:
Va, gli dice Trebelo, oue le schiere
Aluare tremolar fan le bandiere.

E dirai, che mio figlio a mè ne venga Incontanente, e delle schiere il pondo Per lui, tanto ch'ei torni altri sostenga, E le gouerni alcun Rettor secondo, E quando ei contumace il pie ritenga, Dirai, ch'io i minaccioe non gli ascondo L'ira della mia destra, anzi del Cielo, Ed ei peruiene, oue l'inuia Trebelo.

E dal Prencipe ammeffo, il Rè mi manda, Dice, ad imporui il comparire a lui, Per fincerarui in voa fua dimanda, Nè commetter fi puottal vece altrui L'autorità Reale, e veneranda, Ch'egli pochi di fa commife a vui, Hor fi ripiglia, e come Rè v'impone Venirne incontinente a fua magione.

Flauio, che ben sapea d'hauer commesso Già son tre di, senza vdir più nouella Al sagittario il micidiale eccesso, ... Pensa ch'al suo castigo il Re l'appella; E con aspetto torbido, e dimesso. Tornate, ei dice, alla pictosa cella, E riportate al Rè, che l'ambasciata M'hauete esposto, e tace, e l'accomiata.

Mà tornandone Ozzia, Flauio rimane
Con vari dubbi alla confula mente:
Hier non cemparue, e non torno framane
L'Arcier, ch'io mossi, essecutor feruente:
Forse che le se proue víciron vane,
E dal periglio eis inuolo repente:
Mà s'ei campo, perchè non torna ancora
Con la seconda, e con la terza aurora?
Aih

#### Bulgheria Conuertita

Aih che forse non può, però non riede. . Rimalo estinto, el minor mal faria . Peggio s'ei rimanesse auuinto il piede, Là prigionier dell'adunanza pia . Mà le pensasse il mancator di fede Coprir fua colpa, e difuelar la mia ! Torbida sempre, e vacillante arreca Giusto sospetto ogni promessa Greca .

Pur sa che vuole, ò l'vccisor tentato Habbia gial'omicidio, ouer commesso, Ben poss'io dinegar l'empio mandato E nascondermi autor del fiero eccesso: E chi mi prouerà fatto celato? Mentitor chiameronne il Greco fteffo; Non prouz vnico detto, e men d'autore, Che fi discolpi di commeffo errore .

Cosi cerca riparo, onde il percuota Con minor forza il temporale auuerfo, Mà s'èi pur debba alla magion deuota Muoner chiamato ad vbbidir conuerio; Impetuofo turbine gli ruota L'animo ad hor, ad hor vario, e diuerfo; Che fia,dice,di mè, s'aperto il vero, Trouerommi convinto, e prigioniero?

Dopo lungo filentio augel non puote, Che in ferrea gabbia carcerato viua, Non discoprir, con le veraci note, Ció che imparò sù la materna riua ;. E per vie troppo al delinquente ignote, L'esploratore a discoprirlo arriua, Con farli arida al piè cader la fronde, Che l'occulto fallir cela, e nasconde. Re-

### Libro Duodecimo.

289

Resterà, no, che se rimane, il padre
Da lui negletto, ei contra sè l'irrita.
Comparirà con rilasciar le squadre,
No, che s'arrischia con l'honor la vita.
O come son pericolose, & adre
Alla sua naue timida, e smarrita
L'alte procelle, e frà il timore, e'i duolo
Più non discerne omai porto, nè polo,

Dal profondo del cor confusa cresce
Del suo torbido Egeo l'onda marina;
E con l'aria, e l'arena i flutti mesce,
A i precipitif suoi sempre vicina,
E soura il lito, oue il suo freno incresce;
Precipitosamente fi rouina,
E premon lui, con fremito, e rimbombo,
Borea soffiando argento, Affrico piombo.

A tal termine và chi rroppo crede Al mare in calma, e dal ceruleo lembo Portar Iafciando il lufingato piede, Al pelago d'Amor s'allarga in grembo; E così, poi che'l meffaggier fen riede, Flauio d'intorno al cor torbido nembo Sente aggirarfi, al fin partito prende D'appellarfi Odislao, nell'auree tende.

Era Odislao d'età canuta, e stanca, Trà quei, che si lauar nel sacro sonte, E lasciato il Leon da banda manca Segui l'insegna del Caluario monte; Nell'yrna entro, mà per vscir gli manca Fortuna aquersa alle sue voglie pronee. Chiaro è di sangue, e de gli andati lustri Riguardeuole il san le proue illustri.

Fla-

# 290 Bulgheria Conucrtita

Flauio pensò per non restare ignudo
D'autorità, lontano, e contumace,
Che gli faccia Odislao riparo, e scudo,
E'lvolgo accheti garrulo, e loquace.
E gli ragiona; Al mio seuero, e crudo
Monaco genitor forse dispiace
Non vedermi sul fior de'mici verd'anni
Vestir negletti, e setolosi panni.

E per trarmi a sua voglia a dir mi manda
Per Monacello humil, nuntio seuero,
Ch'a lui mi tragga, e'l comparir comanda
Con serrea verga di dominio intero.
Che dunque ho commessio froda nefanda
Contro la vita sua, contro l'impero sente de companio effer de contro la vita sua, contro l'impero sente de contro de c

Duro è mio Padre, e vuol quantúque ei taccia, Ch'altri l'intenda, e dimostrando vn figlio, Ch'alla Religion seco gli piaccia, Danar vuol me, ch'ad altra via m'appiglio . E poi se dentro al Monaster m'allaccia, Mancheranno argomenti al mio periglio? Mille siano i precetti, ond io rimanga, E'l mio pronto vbbidir pentito pianga.

Lauai la fronte obbediente, e volli,
Per compiacer a lui farmi Cristiano,
E mi contentero ch'ancor s'immolli
L'omero, e'l petto, e l'vna, e l'altra mano;
Mà, che io mi viua in folitari colli,
Mai nol farò, se pria non vengo insano,
Nè soffriro, che la cocolla sia
L'elmo, e lo scudo, e la corazza mia.

lo quanto a mè, che da fanciullo appresi Meglio, che a falmeggiar, a trattar l'armi Non penso intiepidir gl'impeti accesi, Col flebil fuon de' manfueti carmi : Voglio, e deggio vestir gli vsati arnesi. E leguir tra i nemici a inianguinarmi. Nol feguo in cella, e fe di lui fon nato. Di Rè son figlio, e di Trebelo armato.

E così fà veder quant' ei non crede; Mà il canuto Odislao, che più del crine Verso Trebelo hauca bianca la fede . E'l capo, e non il cor carco di brine, Risponde, il non saper ciò che si chiede Il Rè de'Mifi, e imaginarne il fine, Che non è certoje no può il padre, o'l chio. Torcere a voler suo l'arbitrio vostro. (stro.

Nè per forza, o per tema esser potrebbe Libero voto mai costretta voglia, Vana cosa è'l sospetto, e timor s'hebbe Anco tal'hor d'vna volante foglia. L'altre cagioni poi creder non debbe Chi per l'ombre smarrite errar non voglia Mà ben creder fi può, che riui fieno, Ch'escan dal fonte del paterno seno .

Comparite pur dunque, alma innocente Celarfi abborre, e chi se steffo asconde. De' non commeffi error fatto nocente, Trà i fallaci fospetti il ver confonde, Hà ben qualche ragion chi si spauente Di fembianze straniere, e furibonde, Mà del volto paterno hauer paura Conscienza non può, se non impura.

E ta-

# 292 Bulgheria Convertita

E tacendo Odislao nota, e s'auuede, Che Flauio afconde in più ripofta parte Ciò, che'l fà contumace, e chiuder crede La luce al ver, con inganneuol'arte.
Tempo a deliberar l'andata chiede, Ma dal proprio voler non fi d'parte, Che troppo abborre apprefentarfi al Sole L'augel, che l'ombre abbandonar no suole.

Male tenebre scaccia, e suga l'ombra
La bella Elcina in arrivando a lui,
Come sa il Sol, quando la notte sgombra,
Rimenando a i mortali i raggi sui;
Ogni tri sto penser, che il cor gl'ingombra
Flavio rispinge, e ciò che l'alma abbui
Fugge dalla belta, che l'innamora;
Null'altro il punge, e e i pur sola adora.

Giunge, adirata si, ma però bella,
Anco rieice più quanto s'adira,
Come foossa dal Zessiro facella
Più rinsiammarsi, e lampeggiar s'ammira,
E in queste note al Prencipe fauella;
Non guardar s'io mi cangio, a colui mira,
Ch'a ciò mi ssorza, e trouerai minore
Il fallir mio, s'io mi ritolgo il core.

Gliel'diedi incauta, ond auueduta hor deggio Ritrar dall'empio il mal concesso dono, Quando il lasciarlo a chi l'abusa è peggio, E'i pentirsi a ragion menta perdono. A voi Signor quella vendetta io chieggio, Ch'a far' io per mè sola atta non sono, E se quel, ch'io dimando, alle vostr'armi Non veggio opras, non dite voi d'amarmi.

Quel

Quel ch'io trafii alla luce orribil mostro

D'infedeltà, quella funerea face, (stro, Che meglio era per mè,ch ardesse il chioOu'ella accese il suo fernor penace, (Hoggi dimostra, con l'essempio nostro, Che Donna abborir può ciò,che le piace, E sà cangiare vn feminile ingegno
L'vn'incendio nell'altro, Amore, e Sdegno.

Sò, che merce proferta ha minor pregio, E tanto più, se'l possessione i grato
Per sua rusticità l'hebbe a dispregio',
Pastore in selula a munger capre viato ?
Mà pur nata son'io di sangue Regio,
Ne Flauio e'l primo all'amor mio legato,
Ne fi loda belta d'intorno all'onda
Del Gange oriental, se non seconda.

Ch'io per mè non diídico, e non riprouo, 144
Sè non per troppo mifera, & humile; A
Dodici pefcatori vn rito nuouo
Alla lor pouerta feron fimile;
Io degli Augufti, e de Monarchi approue
Legge più generofa, e più virile;
E vo feguir, doue m'apriro il calle
Cefare, Scipione, & Aniballe.

#### 294 Bulgheria Conuertità

Questa ch'io trassi dal materno seno Col primo latte, abbandonar non voglio, Nè seguitate va Dio,nato terreno, Morto di vilipendio, e di cordoglio. E perche misti insta di noi non sieno A commun detrimento il grano, e'l loglio, Douete voi, se non vogl'io la nostra, Per viuer meco, abbandonar la vostra.

Pellegrina è la vostra, e come suole
Pianta nouella; oue la preme il vento,
Ella deue abbassar l'ombrosa mole,
E non la mia, ch'ha cento lustri, e cente,
E stabilita da si lungo Sole
Atterrar non la dee breue momento!,
E voi tornate a seguitar quei riti,
Ch'hauete insino ad hor sempre seguiti.

E qui tace la Donna; all hor le ciglia Penfando abbafa alle fue proprie piante, A tanta elettion, da merauiglia Soprafatto, e confuso il tristo Amante. Lo ritrae dal consenso, e lo sconsiglia Coscienza mordace, e minacciante, E mostra a lui, con quanta infamia resta Al Mondo, a Dio, chi la sua se calpesta.

Mà l'empia forza del tiranno affetto,
Dall'altro lato al miferel coftringe
La mente affafcinata, e l'intelletto
Torbido accieca, e la ragion rifpinge.
Breue è l' contrafto, ei có le fiâme al petto
Corre pretipitando, ou lo fipinge
Fiera voglia, & infana, e lo trabocca
L'iniqua offerta dell'amabil bocca.

Ele

E le risponde, o d'ogni mio defire Con emaggio del corsola Regina, Disuoter non possio, ne contradire, Idolo, es sedemia m'e sola Escina. A voi deggio, o mia Dea, l'incenso offrire Dell'arso petto, il Ciel così destina, E l'acqua sparsa in sul mio crine va poco Rasciughi pur de' bei vostr occhi il soco.

Eccomi adorator, non che fedele,
E dicendo così la mano ei stende,
Pegno di quella fede, 'onde infedele
L'incauto amante al Rè del Ciel si rende i
Fugacissimo dolce, in quanto fele
Trabocchi cieco? in quai rouine orrende ?
Braccio infelice oue t'allunghi? e doue
L'Aluaro Mutio incontro a Dio si muone?

Porta, e refa la fede, e stabilito
Precipitosamente il fero patto,
E qualunque già pria si fusse vnito,
Dichiarato illegitimo, e disfatto;
Ella a finistra del nouel marito
Si collocò, di sua consorte in atto,
Che vuol effer compresa a ciascum segno
Del gouerno partecipe, e del Regno.

Anzi qual ferro candido, e lucente,
Sè dal bollor della fucina è tolto,
E la tanaglia entro l'vmore algente
L'attuffa vn poco a gorgogliar fepolto;
Ella fi cangia, e l'atto suo ridente
Scura, e s'adombra, e inseuerisce il volto,
E conforme all ardor, che venenoso
Da Cocito ella trae, parla allo sposo.

N 4 Hor

# 296 Bulgberia Conuertita

Hor mio conforte, io v'addimando vn dono, Che negar non mi puo giogo nouello; Stratio, morte, vendetta, e non perdono, Contro l'iniquo, all amor mio rubello: Che schernita da lui non pure io sono, Mà stratiata, e tradita anco m'appello. Madre non gli son'io, che no può il sangue Delle mie carni hauer concetto vn'angue.

All'armi, all'armi: io scapigliata, e scinta Furia crudel, d'ogni pietade ignuda, A schiantar correrò l'anima infinta, Donde la spoglia rea l'adombri, e chiuda. Ne sarà chi m'affreni oltra sospinta, O piaga, o morte impetuosa, e cruda: Troppo sprona alto cuor, troppo diletta Il bramato piacer della vendetta.

E qui tac'ella, e come a vn cenno folo Del folleuar de minacciofi (proni, Spiccando il corridor le piante a volo, Fà che il duro terren tremi, e rifuoni; E porta feco (diuorando il fuolo) I lampi alle narici, a i piedi i tuoni; Così d'Elcina al primo folo, inuito Flaujo fi fpinge alla battaglia ardito.

E dalla tromba rifuegliato rugge
L'aureo Leon, che'l facro fonte abborre;
Minaccia il chioftro, e la pieta diffrugge,
E sprezza Dio, che la sua Fé soccorre;
Ma il facro segno, onde l'inferno sugge,
Fermo si scorge a tanta suria opporre.
Di quà l'Inferno, e di là pugna il Cielo
A danneggiare, a custodir Trebelo.
Che

# Libro Duodecimo . 2

Che veggendo Odislao, che Flauio irrita
Contra al Monaco Rèl'Aluara gente,
E non ch'ei prefti alla pietade aira,
A fua diftruttion fi mostra ardente;
Animo prende,e con la voce ardita,
Che'l ver conosce, e per viltà nol mente,
Così dunque, così dal Rè citato
Voi comparite al tribunale armato?

Aih disleale; al genitore auuersi
Muouer i propri segni alzate il ciglio,
E gli vedrete vacillando aspersi
Pet la vergogna di color vermiglio.
Di lui temeui se ben ragion temersi
Lo scegno suo, che non gli sete siglio;
Empio Asialonne, e non vi torce, o frena
Dallo stesso salli la stessa pena t

Cristiani, ecco la Croce, ecco la testa Mia, che la guarda, e ben ch'io sussi solo, Non mi rispignera siera tempesta, Che precipiti in mè l'auuerso stuolo. La Fede, amici, e la sua proua è questa; Fermi il ferro, e l'ardir sù questo suolo. O tradire, o morire, altro partito Non trouo. O generoso animo ardito.

E come all'hor, ch'a sepellir Ferrara
Frange tumido il Po l'altera sponda;
El'uillanel doue sementa, & ara,
Sospira i buoi, che circondati hà l'onda;
El pesce a fabricarsi i nidi impara
De gli arbuscelli entro la verde fronda;
Sè l'anelante Agricoltore arriua,
Nuda le braccia a riparar la riua.

N. Econ

### 298 Bulgberia Convertita

E con prouida man l'argine ferra , E ne'terminifuoi rifpinge il fiume, Sì, che difciolte a impelagar la terra Non trabocchino più l'acque, e le fpume : Ferma Odislao nella confusa guerra Di Fede, e infedeltà, d'ombra, e di lume, Seco i migliori egli raguea, e tace , Aspettando egualmente, e guerra, e pace .

Mà fenz'altro badar ciò, che rilieui
L'incominciarfi a infanguinar le fpade,
Muoue Elcina a i contrafti i cor più lieui,
E folleua l'ardir con la belta de :
Pur non si tofto i poderofi, e greui
Corrono all'ira hor, che la luce cade,
E fpiegan l'ombre il negro velo intorno,
Metho apparato al funcral del giorno.

L'auueduto Odislao, ch'errar non vuole,
Temporeggiando vn meffaggiero attende,
Ch'egli ha ipedito alla facrata mole,
E da quella del Ré fua voglia pende;
Tutto intanto nel Mar fi chiude il Sole,
E di flelle minute il Ciel s accende,
E fra i due campi fouraftanti adduce
Tregua notturna la fmarrita luce.



# LIBRO XIII.

# NE

# ARGOMENTO.

Che Sofia si ribelli, al Campo porta Mentito Ceruo, con sallace auniso. Libero il Rè dalla congiura, essorta Ch'alcun dei traditor non resti vecciso, E'l Consiglio conuoca. Al Prence scorta Vilipesa la moglie, e se deriso, Corre per vendicarla, ella si volta In suga, e segue lei la turba solta.

A', lo spirto infernal, ch'hà Fotio acceso, E la Tracià, e la Frigia, e l'Oriente,

Riuola a i Mifi, e il Campo lor fofpefo Troua dall'ombra della notte algente, Libra le forze, e più leggiero il pefo Trouando affai nell'idolatra gente, Il fatto d'arme a differir s'ingegna Tanto, che'l nuono effercito conuegna.

Dalla Regia de'Bulgheri Sofia,
Quel Cerno, onde Roman rimale estinto,
Hor tornaua all'essercito, hor venia,
Come il conduce il naturale istinto :
L'hora auuerte il Demon, ch ei ne partia,
Ed vn'altro simil tosso n'ha sinto,
Di cui si cinge, e d'onde il vero parte
Torna a belar sull'intermesso Marte.

# 300 Bulgheria Conuertita

Differra il varco alle ralnose corna (ne, La guardia all'hor, che l'addimanda il Cer-Ed ei passa trà l'armi, e non soggiorna, Sordo a chi'l chiama, indocile, e proteruo: Poi giunto al suo Signor placido torna, E mostra in vmil guisa atto di seruo, Indi lambe il ginocchio, e la pomposa Vesta riguarda alla propinqua Sposa.

Dapoi s'asside, e solleuando un piede Ruuido esplorator, sospinge l'osso Dell'ugna aperta, e nell'angusta sede Frà'l collo, e'l cinto il folto pelo e scosso, Sì, ch'ei ne tragge, e sdrucciolar si vede Piegato soglio, e comparir sul dosso, Chiude la carta inuiolati auuisi, Di suor segnata: Al Prencipe de'Misso.

Differra il foglio, e nell'estreme note Legge il nome di lui, che l'alte mura Guarda a Sofia del proprio Re nipote, E cugin suo, d'integrità ficura; Dimanda aita, hor che frenar non puote Più la Città, che incontro a lui congiura; E lo ristrigne in assediata torre, E tosto ei perirà, chi nol soccorre.

Seditiosa libertà pretende

Quel popolo ottener con la sua morte, Ei spoglia il tetto, e notte, e di contende, Con traui sciolte a liberar le porte:
Má più con la speranza ei si disende
Del suo soccorso, e Flauso alla consorte
Porge la carta, & ellasa vn momento
Correr sentesi al cor freddo spauento.

# Libro Decimoterzo . 301

Si dilata l'annuntio, e la rouina
Si figura maggior, che non la finge
Anco il Demonio, e impalidita Elcina
Sueglia le fuuadre, e le raguna, e fpinge,
E pria, che forga il di fulla marina,
Le prime fcorte a preueder fofpinge,
Poi la vanguardia, e delle proprie voglie
L'accende, e di fua man l'infegne fcioglie.

E così Dragomanno apre, e diuide
L'Aluaro campo, e rimaner costanti
Vede i sedeli, e si corruccia, e stride
Lo spirto reo, che ne rimangan tanti;
Poi guatò i Monasterio, e tutto il vide
Pien di costumi immacolati, e santi;
E non trouo, come creduto hauea il sisse
Errante in lui la vergine Orontea, si costa

Mà, che piange sue colpe, e in cupa grotta
Macerandosi, a Dio si fà più cara,
Rugge, e s'inaspra il fero mostro allotta,
Ch'armato incôtro a Dio perde ogni gara a
Scioglie la voce a lamentar, mà rotta
Riman dal duolo, e la ringoia amara,
E non vuol mai, non vuol restar, che prima
Non espugni Trebelo, e non l'opprima.

Tra color, che vestio la sorte ciecal
D'aspro cilitio, entrato era Astareo,
Che vagi pargoletto in culla greca,
Al vario suon dello spumante Egeo;
Passo poi l'onda, che l'Europa seca,
E su nutrito, oue llion cadeo,
E for appunto, oue all'orrenda arsura
Apri la fatal machina le mura.

E di

### 302 Bulgheria Connertita

E di Sinon fulle vestigia apprese
L'arte de tradimenti, e delle frodi,
Rumina il petto suo mortali offese,
Sparge di tosco affascinate lodi,
Mottra il ciglio consuso, altrui palese,
Ch'ei non serba di se legami, o nodi,
E'lyario sempre, e non mai sermo sguardo
Scuopre srà i dubbi moti il cor bugiardo.

Quando vidde costui, che l'Epirora Pena porto del suo commesso fallo, Prese a dolor, che riuscisse vota L'insidia, e'l saettar corresse in sallo, E biasimando in lui veder commora, La seuera pietà del Re Treballo, Meglio amarebbe, che'l mortale eccesso Fusse da Flauio a' lui stato commesso.

Che senon fortunato, almen più ardito, Morto saria; ma se piacere io bramo Più, ch'al tronco (dice egli) omai fornito Alla verd'ombra del sorgente ramo; Non m'accorgh'io, mentre n'aspetto inuito, Che scemar seco il proprio merto so amo, A caro prezzo il beneficio vende Quei, che i rossor della dimanda attende.

Trà fi fatti pensier lo spirto immondo,
Ch' Auerno ha spinto a cancellar la sede,
D' Astareo così parla il cor prosondo;
Troppo il rigido Rè da'suoi richiede;
Non ogni omero nostro è dal suo pondo,
Ch'ei superbo inalzando altrui precede,
Sorge a precipitar chi troppo sale,
E mal tenta volar chi và senz'ale.

Muo-

# Libro Decimeterze. 3

Muou'egli a incrudelir contro le stesso,
Per poter contro a suoi crudo mostrarsi,
Mà doue vgual vigor non è concesso,
Non dee con egual prova essercitarsi.
Resti il campo dal Tauro arando sesso,
Mà vegli il cane, e può giacendo starsi
Vn cauto, yn sorte, e sol traggon gl' vssici
Proprij al dounto sin l'opre selici.

E con tal diuifar le frondi feuote
Dell'arbor della mente ad Aftareo,
Indila fterpe il fier demon percuote,
E la trabocca impetuolo, e reo,
Ond'ei fenza riguardo alle deuote.
Leggi, precipitando, alfin cadeo,
E Wimperio di fe lascia al talento,
Di crudel fellonia, di tradimento.

E'l persuade a machinar la morte
Del Rè de Misi, e la sua vita spenta
Più non lo riterran mura, nè porte,
Dal seguir Flauio in seruitù più lenta.
Caro egli haura chi sicurta gli apporte
Nel grado suo, ch' ad hot, ad hor pauenta,
E non può dominar l'aluare squadre
Libero mai sin, che sia viuo il Padre.

Mà non vuole Aftareo se stesso esporre
Solo all'impresa : vn Rè si grande, e forte
D'assair trema, e la sua mano aborre,
Quantunque audace, da cotanta morte.
Pensa egli adunque, e chi sarà discorre
All'impresa audacissima consorte?
Fà d'vopo alcun, che con gli spirti accensi
Vaglia assai, molto ardisca, e poco pensi.
Don-

# 304 Bulgheria Convertita

Doma impudíca in vedouile ammanto, onld
D'vnico figlio fuo refto tutrice;
105
Nutrillo in vezzi,e gl'infegnò, che quanto
Piace al defio, fenza riguardo lice.
Crefce il fanciul trà le carezze intanto,
Nè diletto neffun fe li difdice,
Il lo conduce amenirà giulina
In giouentù piegheuole, e lafciua.

Costui su d'Astareo diletto amico,
Benchè il nodo d'Amor stringe più lento,
Hot, che reprimer più serro nemico
Non può l'honor, che gli circonda il meto;
L'aspro rigor, con habito mendico
Già sostrian amendue di mal talento;
Folli entraron nell'vrna, e suori vsciti
Piangon la sorte lor, tardi pentiti.

E tanto omai Vittorio il chiostro abborre (Così l'incauto giouane si noma)
Che di Religion pensa deporre
La male assunta, e mai portata soma :
L'armi a dirugginar souente ei corre,
E crescer lascia la recisa chioma ,
E le sue prime secolari spoglie
Furtiuamente in chiusa parte accoglie.

E per meglio poter con l'ombra oscura
Dalla facra magion fuggir celato,
Di chiudere, e d'aprir prende la cura
La porta, ond'era il Monaster serrato.
Del digiuno hor motteggia, hor della dura
Austerità dell'angosciolo stato;
Mà tronca i motti, e in parti oscure, & ime
Gli prosonda nel petto, e non gli esprime,
A Vic-

A Vittorio Aftareo così fauella
Soletto vn giorno; e traggonfi in disparte;
Si, che non gli oda,o corridoio,ò cella;
E il fagace parlar scioglie con arte.
Beato té,che doue il Ciel t'appella
Corri si pronto,io ratenuto in parte;
Sentomi richiamar dall'vso antico;
Mà solo a tè,che so,ch'io posso,il dico.

All'hor Vittorio; il primo di mi venne:
Vita si vile, e neghittofa a fchino,
E ne partia; mà più l'offor mi renne,
Che frèno alcun religiofo, ò dino;
Hor poteffi pur io metter le penne,
Come il farei, d'ogni rispetto priuo,
Veggasi pur, se ne riecce insieme,
Che, chi teme vergogna, vn'ombra teme;

Non si pensi a suggir da tanti armati,
(Nò, dice l'altro) in serujità ristretti,
Che sarem risospini, e rimandati
Con le punte dell'haste a isicri tetti.
Mà se noi, se noi, replica, e gesati
Qui sulla lingua a lui poggiano i detti;
E Vittorio insocato, hor che pauenti,
Di; maledico il Cielo; & egli, hor senti.
Muo-

# 306 Bulgheria Conuertita

Muoia Trebelo, e più non fia ne Chiefa,

Ne'Monafter, ma fin che viuo ci reffa,
Vana riufcirà qualunque imprefa,
Sola a noi repugnante e là fua tefta;
Dunque a lei,dise l'altro, e come accefa
Brace tall'hor,che l'Aquilone ha deffa
Lampeggia ardète, e dal fuo petto interno
Spira, non che l'ardino fteffo, inferno.

L'altro, il commenda, e fi congiunge in guifa,
Che tra lor entra il reo Demone appena,
Auuampa in amendue fiamma indiuifa,
Ne l'un, ne l'altro alcun riguardo affrena:
Si determina il modo, e fi diuifa,
Che il perder tempo a i refoluti è pena,
Dunque l'istessa notte andranno vniti,
Del fatto orrendo adempirori arditi.

Venenato coltel ciascuno asconde

Nella finistra manica, & vn foglio
Scriue, e finge Astareo, che di profondel
Cure imprima ogni senno, e di cordoglio:
Poi quando in lete ogni penser s'infonde
Andranno al proprio Rè nel proprio soglio,
E tanto addoppieranno ogni ferita,
Ghe in lui più non rimanga aura di vita.

Stabilito così, come due Lupi,
Che famelici vanno, e taciturni
Go i paffi loro infidiofi, e cupi
L'ouile incauto ad affalir notturni; (cupi,
Si muouo gli empi all'hor, che il modo ocE più calzi la notte alti coturni,
E giungono amendue, doue non anco
S'addorme il Re dalla viglia fianco.

Alla

# Libro DecimoterZo.

Alla cella real non più capace;
Mà folo all'altre in ordine primiera,
Premon, là doue ogn'altra intorno tace,
La porta angulta, a confeniri leggiera.
Arde vicina al Re notturna face,
Spargendo luce candida, e fincera.
Ed ei fulle ginocchia erge la mente,
Si fifia a Dio, che i traditor non fente.

Eferir lo potean, má perche questo
Non è l'accordo il traditore appella
Prima Trebelo,e poi imarrito,e mesto,
Che ben causa n'hauea cosi sauella.
A questa hora arrivo corrier sunesto
Con acerba,e certifisma nouella
Leggila in questa carta,e'l foglio offerto,
Palpita nell aspetto il core incerto.

Da i fuoi prieghi deuoti il Rè forgendo
Spiega il curuo ginocchiò, e non fospetta,
Apre la carta, e'l fuo tenor leggendo,
Mira l'impression dubbia,e sospetta,
Poscia Astareo, che di pallore orrendo
Tinto apparisce, col mirar saetta,
E giunge il guardo, oue in latebra oscura
Il cor dalla sua luce in van fi sura.

All'horail traditor, che il velo anuolte 2002 Sente dal realiciglio aperto, e rotto;
Trepido, e sbigottito abbaffa il volto;
E non ofa, e non muoue, e non fa motto:
Sembra notturno augel; che fia dal folto
Velo dell'ombre al vino fol ridotto,
Che giela, e langue, e non ha motto, o fenfo,
Dallo fplendor, che l'abbarbaglia accenfo.
Rima-

### 308 Bulgheria Convertita

Rimanendo Aftareo d'immobil faffo;
Dall'orror del misfatto oppresso, e vinro,
Già vorrebbe egli, accelerando il passo,
Partir dal loco, oue il suo error l'ha spinto,
El'accenna a Vittorio, a ciglio basso,
Mà quei non bada a l'homicidio accinro;
Ond ei si muoue a scolorar la luce,
Ch'a tanta sceleragine riluce.

Con atto all'hor magnanimo Trebelo,
Prende il coltello al gionane, e lo scioglie
Di mano a lui, qual da nouello stelo
D'odorato giardino vn sior si coglie,
E dice; horsù non istà bene vn telo
Nudo apparir delle douute spoglie;
Riponetelo adunque, il volgo dice,
Che la sua nudità pioggia predice.

E volendo pur voi, che il ferro vostro
Sperimenti il ferir, ferifca il fuolo;
(E quiui il getta) e si perdoni al nostro.
Petto, ch'assa percuore il proprio duolo.
Non macchiate voi(prego) il sacro chiostro,
Ch'e fallo atroce, e se ne ossende il polo;
Cuest'albergo è di Dio, guardar si deue,
Me serir senza vybergo è proua lieue;

Indi

Indi erette all'in sù le luci, e'l volto,
Padre, diffe,del Ciel, se gli error miei
Chieggon,che resti il vital nodo sciolto,
Da te venga il morir, che giusto sei;
E perdona a costor, che poco, o molto
Non san cio, che li muoua a farsi rei.
Ben degno è di pietade orbo,che il piede
Pone in sinistro, oue il sentier non vede.

Aih pietolo gastigo; altra, che questa
Pena dunque a i felloni il Re non chieder
Non altra, anzi dall'odio in lui si desta
L'amore, è la vendetta è la mercede;
Vinta dasla pietà l'osfesa resta,
E'l perdon quasi il suo salir precede,
Attoniti a mirar caso si strano
Perdon gl'iniqui il cor, perdon la mano,

Guarda il Rè delle ftelle il Rè coftante, Che in lui fi fida, e d'una luce monda D'ogni humana miftura in un'iftante Co i purifiimi raggi lo circonda, E come irrigidita allo fpirante Borea appar di Gennaro immobil l'onda, Reftano i traditori al lume immoti, Priui de i fenfi lor, priui de i moti.

Le due coltella auuelenate in terra
Giacciono al Real piè cadute, e vinte
Dal Ciel fenza contrasto, e senza guerra,
E senza ossessa al grande eccesso accinte;
E in tanto ecco l'Aurora il Ciel disserra,
E le stelle da lei suggon respinte.
E la vigile squilla a render lode
A Dio comincia, e stimolar chi l'ode.

Ouia-

#### 310 Bulgheria Conuertita

Quindi i Monaci fuor per ogni fponda
Lafciando il chioftro abbandonato, e folo,
Muouon, quai pefci alla paftura in onda,
A render gloria al Regnator del polo.
Mà l'albergo Real prima circonda,
Come ha per vío, il matutino ftuolo,
Per condur tempefiuo il Signor loro,
Con douuta ordinanza al facro choro.

E trà i due traditor trouaron lui Senza contralto, e fol da Dio difefo. Effi confufi, e trepidi amendui, Ed ei coftante, al fuo Fattore intefo. Gli fcelerati alla venuta altrui Si fuggon pria, che fia lor fallo intefo, Mà fon raggiunti, e rattenuti auante, C'habbian dal Monaster tolte le piante.

Addimandati, con risposte incerte,
L'vn dall'altro discorda, al fin comuniti,
Le lor maluagità son discoperte,
E come rei frà duri nodi auuinti.
Il Rè sue note a lor sauor conuerte,
E intende pur, che sian lasciati, e scinti,
Che egli offeso non su, nè si punisce
Il cor, se sino all'opra ei non fallisce.

Mà perche volti i due Prelati fono Pure al caftigo, il Rè cangia con loro L'vn nell'altro propofito, e'l perdono Chiede, e l'indugio a liberar coftoro. Duolfi, che fia schernito il raro dono Del facro fonte, onde i suoi figli soro Purgati, e la pietà Flauio disprezzi; E'l rapiscano a Dio d'Elcina i vezzi.

Di

Libro Decimoterzo. 311

Saper tanto non può, quanto ha meftiere

La cura vniuerfal del mifio stuolo,

Doue ancor vacillando, e dubio il vero.

I suoi Monaci appella, ed ei qual polo,

Frà le stelle del lucido emispero.

Siede, e ragiona, e dal suo volto pende.

Ciascuno, e con le ciglia il consospende.

Dal partir nostro assai turbar sicovisto so sub el Gli ordini militari, el figlio stesso. Amar donna infedel, con empio acquisto, Che fatto ha del suo cor femineo sesso. E venuto per lei rubello a Cristo, Tenrar non teme ogni più graue eccesso, E chi l'affrenerà se in questo chiostro. Si rattien sequestrato il valor nostro e con contro e contro e con contro e con contro e con contro e contro

nspirato da Dio la spada io scinsi, E mi rsdussi in loco humile, e chiuso, E mi rsdussi in loco humile, e chiuso, Del guerriero desso le siamme estinsi, E domo la pietà l'ardire, e l'vso.

Hor dubito trà me s'io mi sospinsi (so, Hor dubito trà me s'io mi sospinsi (so, Tropp' oltre, o me ne appago, o me ne accuse s'io torno de gli empi alla vendetta, Come il tempo richiede, e'l cuor mi detta.

on mai le ciglia alla quiete abbasso, Che io no senta vna voce alto chiamarmi, Sù, sù Trebelo, a che giacer più lasso, A diffender la Chiesa, a prender l'armit Non dorme Fotio, e non si sta Brunasso, L'vao arruota la spada, e l'altro i carmi, Et io resto in sra due, però vi chieggio Lume a deliberar ciò ch'io non veggio. E qui

# 312 Bulgheria Convertita

R qui tace Trebalo; in piede all'hora Quel fi leuò, ch'al fecolo fù detto, Il precipitio, e và ferbando ancora Vedigia ardenti del primiero affetto. Pur, viuo, e tuttauia l'occhio, e di fuora Sparge il calor, che gli rinfiamma il petto, Tutto è fuoco di Dio, tutto è feruore, Fulmina per la lingua, arde nel core.

E che badafi più, che più s'attende,
(Dice egli) one il bilogno il Ciel ne mostra
Ostinato è colui che non l'intende,
E pertinacia è l'ignoranza nostra.
Tornerem poi dalle contese orrende,
Vinti i nemici, all'intermessa chiostra,
E'l Tempio bonoreran l'appese spade,
Col trionso di sede, e di pietade.

A che fondare, e follevar le mura
Saere, e lafciarle a gli auverfarij in predat
E por l'opra in oblio, con quella cura,
Che fpauenti i nemici, e'i tempo chiedat
Edifela per noi chieder ficura
Come hauerla già pronta il Ciel non vedat
E Dio non fappia, ch'a guardarne i chiofir
Baffan fenz'altro aiuto i ferri nofiri.

Con l'arme in pugno, e no premendo il fuolo Con le nude ginocchia a gli auuerfari Si fà contrafto, e'l volontario duolo Non rifolleua gli abbattuti Altari S'altro fcampo non v'è; che il terro folo, Se Dio non fomministra altri ripari, Il non cortere a questi è tentar Dio Di produr merauiglie, e qui finio.

Mä

Ma forride il Pacifico (in tal guisa
Pria si nomo, che si vestifie, e meglio
Orator, che guerriero, hoggi ha recisa
L'una, e l'altra virtù, tremante veglio)
E due, e tre volte all'adunanza assisa
Girossi, e poi, come in fidato speglio,
Nell'aspetto Real le luci assisse,
Compose il manto, vni l'pensiero, e disse.

Troppo mal fa l'instabile bisolco, Che la man sull'aratro hauea già posta, E poscia innanzi al terminar del solco Si riuolge all'indietro, a prender sosta. Voi meco amici, so con voi sendo, e solco Quest egra vita, alle procelle esposta, Quast torbido mar, che trà gli scogli Franga la soma de' sallaci orgogli.

Mà come non si può scender del legno, Se l'agitato pelago n'osfende Prima, che giunga al destinato segno, La vela, oue spiegata al porto scende, Non possiam noi dal tempessos obtegno Sottrarci, e risuggir dall'acque orrende, Che siamo in naue, e la carina nostra E'il cupo sen della sacrata chiostra.

Cui non ponno affondar procelle, o venti, Mentre per noi Giesù fiede al gouerno, Quel Dio, che il Ciel corregge, e gli elemë-E ne conduce il fuo configho eterno. (ti, Poca Fede hà colui, che d'ombre algenti S'impallidifce, o lo fpauenta il verno, E se noi ci adunammo a soffrir pene, Rifuggir no, perseuerar conuiene.

Pena

# 314 Bulgberia Connertita

Pena é'l freddo timor, che il cor ci fcuote, Pena del fallir noftro è lo spauento, Che il fier nemico in sull'algente cote Giunge col ferro, a infanguinarlo intento, E se Dio nol diuerte ei sol, che puote, Che farà il valor noftro infermo, e lento i Ogni altro scudo al popol battezzato E' frale, e chi Dio guarda, è ben guardato.

Noi non vestimmo di pungenti velli,
Per domar altri, a noi medesmi acerbi
Ester volemmo, e i sensi a Dio rubelli
Stringere, e moderar ne i cuor superbi i
Chi teme Dio, non può temer stageili,
Nè qual pena più cruda il Mondo serbi,
E del proprio guarir si cura poco
L'egro, che al malor suo risiuta il soco.

E qui fi race, e irrefoluta refta,
Con diuerfi parer l'vmil Corona,
E fuffurando in quella parte, e in quefta,
Con diuerfo defio parla, e ragiona.
All'hor Donato, ogni mortal tempefta,
Che trà i venti contrari orribil fuona,
Quietar può Dio, dunque facciam ricorfo
Per configlio a lui prima e per foccorfo.

Preghiamlo, & ei d'elettione il dono
Poi ne concederà, preghiamo i Santi,
Che l'impettin d'accordo al fommo trono,
E fi muouan pietofi a i noftri pianti;
Et ei, nudo il ginocchio, a terra prono
Supplicheuole in atto, ed in fembianti
Le man commette, e'l cor folleua, e prega,
E Dio col fuo pregar conftringe, è lega.

Tè Restor delle Spere, e tè, che prendi Carne vmana per noi, languifei e muori, E tè preghiam, che il Ciel d'amore accédi, E tù, che d'effer Madre a Dio t'honori, Voi Spirti alati, e voi de i mostri horrendi, Per costante pietà, superatori. Voi mattri a ben'oprar, voi che serbate A Dio l'intatto stor, per noi pregate.

E Benedetto dalle labbra accoglie,
Con l'inuifibil man l'ardenti note,
Poi qual maffa di fior nelle fue spoglie
Le porta a Dio, fulle celesti ruote.
E giunto al Dium piè la vesta scioglie,
E sparge lui dell'odorata dote,
E le preghiere sue celesti anch'esso
Lassu congiunge alle mortali appresso.

Mà mentre a Dio nel chiuso albergo, e santo, Supplicando s'adora, e si fospira, E si ricolma al Protettore il manto Del misto odor, che si soaue spira; Dragomanno tra i suoi dall'altro canto Rattiepidisce la baldanza, e l'ira Verso la pugna, & a guardar Sosia, Con Elcina d accordo il campo inuia.

Ed ecco omaida fonacchiofa Aurora,
Che suegliara è dal Sol co i primi raggi,
E'l paganesmo' alla partenza ancora
Non ha liberi si tutto i suoi viaggi,
Che prolunga la notte ogni dimora,
E l'accrebber le salme, e i cariaggi,
E la militia mormorando suona,
Che vuol con seco, e non lasciar l'annona,

#### 316 Bulgheria Convertita

Che se dentro a Sosia chiuder douranno L'armata lor, si chiuderà con essa L'auida same, e non minore il danno Sarà del prò, perchè rimanga oppressa. Prende di lor tardanza Elcina astanno, Stimola i neghittosi, e'l sonno cessa, Indi, perchè le turbe anco più preste R enda l'essempio suo, d'armi si veste.

Emula dell'Aurora, e più gradita, Cinta di bianco acciar la Donna appare, Quafi Pantafilea, che porti ardita Sull'Argiuo furor percoffe amare; Frena vn gran corridor, che scolorita Lascia la neue, e può volar sul mare Col pie di ferro, e non diuider l'onda, Non che d'orma segnar l'vmida sponda.

Sopra l'elmo dorato vn'Angue forge, Che l'hasta micidial morde, e rannoda, E indarno aita alla sua piaga porge L'orribii dente, e la raunosta coda: Vn Sol, che nasce, e illuminar si scorge Tutta del Gange l'odorata proda, Mostra lo scudo, e scolorato e i splende, Che il bel volto di lei pallido il rende.

Dell'azzurro del Ciel, quando più ride, Sparía la fopracefta erra col vente, E'l celefte ondeggiar parte, e diuide, Con ritorto confin lifta d'argento. Trà i minuti capelli Amor s'affide, Ch'efcon dell'elmo a rauuiuarli intento; Mà poi gli lafcia a vaneggiar rubelli, Che quato han máco legge, erran più belli.

Ma

Mà come vociderà la man di latte,
Se preso il ferro a dilettar gl'insegna?
E mostra a lui, che se il valore abbatte,
La beltà vince, e con amor si regna?
E la morte stata, s'ella combatte,
Mirando a riguardar d'ond'ella vegna;
Ch'hauendo il moto dalla man gradita,
Perderà il gielo, e cangerassi in vita.

Et hora all'affrettar, che le bandiere
Spronin la via, la sua bellezza nuoce,
Che dall'amabiliffime maniere
Fermo s'arresta ogni desso veloce,
E gli occhi a ritenerlo han più potere;
Che non ha forza a stimolar la voce,
E'l core in mezzo a si contrarie proue,
Non s'arresta, non parte, e non si muoue.

Stà fenza moto a riguardarla intelo
Flauio, che fuor di lei null'altro cura,
Pafce la fiamma ond'ei ribolle accefo,
E per gli occhi alle vene accrefce artura;
Prenda chi vuol delle falangi il pefo,
Ch'egli ha pofto in oblio qualunque cura;
Mà intanto ad Odislao dal Monaftero
Torna affannato il pallido Scudiero.

Interrotto risponde, infin che venga
Lo stesso Reich'in graue astanno io lasso,
L'hoste, che parte a ritener r'ingegna,
Se puoi, con senno, e tace assistio, e lasso,
Pensa Odislao, che se colei si sdegna,
Donna, e superba, ei le diuerte il passo,
E stenandosi lei, s'arresta seco,
Flauio da sua besta bendato, e, cieco.

) 3 E a

#### 318 Bulgberia Conuertita

E di lontan l'affrettatrice (corta,
Per cui muouono omai l'vltime carra,
Elufinga i più lenti, e gli conforta,
Non fai ben,se più vaga, o più bizzarra;
Penfa,che fia dall'ira indietro totta
La tumida beltà, mentre ei la garra,
E verso lei, che per suo nome appella
Da lungi, appresso poi così fauella.

Torna femina, torna al fuso, all'ago,
Che della guerra, e degli armatiil volto
Non è quel della fante, o quel del vago,
Marte dal nudo arcier diuerso è molto:
Vanne allo specchio a ripulir l'imago,
Qui s'impoluera troppo il crin disciolto,
E piangon l'armi, e della spada il peso
Si lagna al fianco feminile appeso.

Dall'acute parole all'hor percoffa
La faftofa belt'à fremendo tace;
E nel cor furibonda, e in vifo roffa,
Sembra dall'Aquilon ferita brace.
E ver l'Eroe, che l'irritò già moffa,
Stringe fopra di lui la fpada audace,
E gli grida, tù menti, e punge il feno
Al corridore, e gli rallenta il freno.

L'animoso destriero, a leggier salto
La carriera spiegando, in vn momento, s
Sopra Odislao, con vantaggioso affalto
Corre, e l'Euro di lui vola più lento;
E'l potea traboccar sul duro smalto,
Se il cauto Duce alla percosa intento,
Non la ssuggiua, ei passa sece a voto
L'vrto del corridor, con breue moto.

E trascorrendo il rapido destriero, Senza rincontro, il cauto vecchio il piglia Nell'aureo freno, e guadagno l'impero L'accorta man della cadente briglia; Poi torcendo le redini, il sentiro Gli torce, e i passi fuoi guasta, e scompiglia, E là doue Odislao, non done Elcina Lo spinge, il tratto corridor cammina.

Tenta la Donna vna, o due volte addosso Precipitar sua forza a chi l'affrena, Mà il cauallo non può, che qual Molosso, Che strata intorno al collo ha la catena, Sente ogn'impeto suo totto, e rimosso, E'l veglio a suo voler lo tragge, e mena, E spesso a rischio, in guisa tal s'adopra Col pondo suo, di traboccar. sossopra.

E nel continuar delle ritorte,
Ond ei di quà, di là spesso l'hà tratto ,
Per troncar le dimore, e'l braccio fortet
Del sangue semminil serbare intatro,
Mira, come il pie manco Elcina porte
Largo alle cigne, & ei la stassa y v tratto
Col piè solleua, e si la preme, e spinge;
Che di sella a cader la Donna aftringe.

Et ella poi, che l'vna, c'l'altra coscia, Pouera dell'arcion, l'arena imprime; Per vergogna assai più, che per angoscia Rugge consusa, e'l fasto suo deprime: La risolleua il vincitore, e poscia, Senza prender da lei le spoglie opime, Ne la rimanda alle salangi inside, E dello scorno suo parla, e sorride.

O 4 Cor-

Corrono a ricondur l'impoluerata
Bellezza a Flauio i lufinghieri amanti,
Ella nefiun di lor gradifce, o guata,
Nell'afpetto fdegnofa, e ne fembianti,
E ricondotta dalla gente armata,
Trà fquadra, e fquadra al fuo coforte auati,
Moftra le manije il proprio petto, e'l volto
D'immonda polue ofcuramente auuolto.

E qual d'Argiua cuípide ferita Pianíe la bella Dea del terzo Cielo Dinanzi al padre fuo, vien la Giazzita A lamentarfi al figlio di Trebelo: Pria da i finghiozzi feruidi impedita Ella i lumi afciugò col bianco velo, Poi diffe: e così pur Prence Treballo Tratta la tua conforte vn tuo vaffallot

S'io fon tua Spoía,e due congiunti vn folo Rende Himeneo, non và trà noi diula Fama, nè difonor, letitia, ò duolo, E chernito fei tù, s'io fon derifa: Scaualca tè chi mi trabocca al fuolo, Poluerofo fei tù, s'io fono intrifa: Dunque a tè pure; e più ch'a mè s'afpetta, Che fon tua Donna il far di mè vendetta.

Quell'antico irrifor di gionanezza,
Che de primi anni suoi non si rammenta,
Ele femine aborre, hor che vecchiezza
Nel petto essangue ogni virtude hà spenta,
Essercitando in me la sua fierezza,
La mano al fren del mio Destriero auueta,
E lui raggira, e me scauasca, & osa
Schernir così del suo Signor la Sposa.
Hor

## Libro Decimoter Zo. 321 ?

Hor s'io ti fon più cara, e in cost breui
Hore il confortio mio non prendia fchiuo,
Mè riftorar, tè ricourar tù deui
Nel proprio grado, onde coftui t'hà priuo;
Bafta fol, ch'alle fquadre il fren fi leui,
Et è morto il nemico appena hor viuo;
Dà il fegno, dà, che la dimora è fola,
Ch'a lui la pena, a tè la palma inuola.

Non vedil'hafte inanimite, e pronte Chiederti il fangue, e fitibondi gli occhi Suggerlo pria con le minaccie, e l'onte, Che nelle vene il nostro ferro il tocchi? Tesa è la morte, e nell'auuersa fronte Solo aspettano i tuoi, che tù la scocchi; Lascia, e più non si vuol, che s'incominci, Quanto indugi a pugnar, tanto non vinci.

Flauio; poiche non può torbido fenfo Tanto velar della ragione il lume Che non rimanga alcun fuo raggio accefo Trà l'ombre della voglia, e del costume; Riconosci la colpa, e'l danno immenso, Che seguirà, se non s'arresta il fiume Dentro alle riue, e dilagar si tassa, E pensa, e tace, e i graui lumi abbassa.

Poi gli alza, e dice: A contrastar co i suoi Sempre si perde, o sien Cristiani, o sieno Idolatre le squadre, Aluari noi Siam tutti, e ne su cuna vn sol terreno; Mà non per questo de gli scorni tuoi Inuendicato sia l'empio veleno; Io ti ristorero, che a me s'aspetta Della Consorte mia far la vendetta

O 5 Curi

Curi il proprio suo mai chi ne languisce, Che gl'impressi rossor trarsi dal volto Non puo, se non colui, che il colorisce Di sua vergogna, a ciascun'attro è tolto. E quando a tentar greggia il Lupo ardisce, Corta il pastor, che non rileua molto Al mercennario, o lacerata, o sana Abbeuerar la custodita lana.

E dicendo cosi, con vno íguardo
Fifio alla fonte di fua dolce pena,
A Dio, le dice, e più leggier che Pardo,
Strafcinando d'Amor l'afpra carena,
Muone contra Odislao, cefa ogni dardo,
Fermafi ogni hafta, ogni defirier s'affrena,
Che il magnanimo nega effer feguito,
E ne va folo alla battaglia ardito.

Mà il canuto Odislao, che vede il figlio Del Rè, che viene a duellar con lui, Nell'accepta tenzone al fuo periglio Non ha riguardo, e reme più l'altrui: Qual partito all'hor dunque, qual côfiglio Somminiftrano al Duce i penfier fui è de la spada, e col ginocchio in terra. Chi l'affalisce a rinerir s'atterra.

No, no, Flauio gli dice; a mè fi renda Mio tolto honor, come di guerra e fiile. Nè il douuto racquifto fi folpenda, Queflo voglio io, non dimoftranza vmile, O ti guardi la fpada, e ti difenda, O farà, s'io t'vecido, atto non vile, Che biafmar non fi può chi'l fuo ripiglia, E fulminò con le fdegnofe ciglia. Odislao, che raccesa esser s'auuede L'ira dall'ymiltà,lo scudo imbraccia. Stringe la fpada,e rileuato in piede Ferir lui no, ma sè guardar procaccia: Mà il valoroso giouane, che'l fiede, Così rapidamente i colpi auaccia, Ch'a percuoter le spiche esce men presta Da cieca nube Occidental tempesta.

Stà come torre alle percosse immoto L'antico Heroe,ne colpo mai discende, Che in lui percuota,o no percuota a voto, E nol torcala man, che lo difende; Suona hor lo scudo, hor della spada il mo-Vrta la spada, e colpo a colpo rende, Escon fauille dall'acciar ferito, Geme la terra,e ne rimugge il lito.

Nel difendera il Duce entra vna punta Della sua spada al Principe nel fianco, Doue la sua corazza è mal congiunta, Mà poco oltre paísò nel lato manco; Solo vna vena leggiermente è punta Dal colpo, che fuggia frenato, e stanco, Pur, come quel, ch'alle difese è retto, ... E non feroce a trapaffar diretto.

Mà pullular le sanguinose stille Scorgendo il Prence, e no sentedo il duolo; Qual percosto carbon, fiamme, e fauille Getta a più viuo, e numerole stuolo . E i colpi accelerando a mille, a mille Tutti gli perde, e non ne giunge vn folo; Ond'ei penfa accozzar l'eftreme prone, Wal che riparo al fulminar non gioue.

F congiungendo l'vna all'altra mano,
Di tutta forza il crudel brando abbaffa,
Che ben ne fora al pugnator Criftiano
La luce a mezzo di fcurata, e caffa,
Mà l'accorto Odislao due paffi al piano
S'allarga, onde innocente il ferro paffa,
Segue il Prencipe il colpo, e in abbandono
Fu per cader precipitofo, e prono.

Pur torna in guardia, e ricolloca il piede Ne' fuoi primi veftigi, e con la spada Alle percosse infuriato riede, Nè mai trona il ferir passo, nè strada, Nè frà lo schermo altrus conosce, ò vede Adito alcun, oue il suo colpo vada, O di punta, ò di taglio, e nol respinga, E tanto, ò quanto il suo nemico attinga.

Appresso ad Odislao, che lo disende, il Vessillo Cattolico è piantato, Et ei del suo Campion tutela prende, E l'yn dall'altro riuscia guardato, Non bada all'ammirabili vicende Flauio, e senza consiglio il braccio alzato; Nell'insegna di Dio la spada inciampa, Che percossa spirio celeste lampa.

Come al cader di graue fasso in onda, Al disunito humor spargersi è visto, S'aprì la fiamma, e folgorante, e monda Sparse la luce, e lo splendore immiso, E per entro all'albor, che lo circonda Parue sul tronco suo balenar Cristo Bastante a rischiarar tenebre, e notte, Mà non senson pietà menti corrotte.

Era

Era la Croce di manficcio argento, E con le grani fue diffefe braccia Empié di sé la region del vento, E con luce fuperna i nembi abbraccia. Era Alfiero Montan, che graue, e lento La porta ergerla ogn'altro in vá procaccia, E non ha il Campo di si graue pondo, Dopo coftui folleuator fecondo.

Al ferir della Croce esce di mano
La spada a Flauio, e in quel momento stesso
Gli s'offusca la vista, onde nel piano
La và cercando, e pur gli giace appresso.
Nos fiede intanto il ditensor Cristiano,
Altri vendi cherà l'incauto eccesso,
E mostrerà, come souente auuiene,
Che dietro a i propri error seguon le pene

Dalla deftra rubella il pondo scosso
Del celeste vessillo, ò perchè il toglia
Di sede il colpo, e vacillante, e smosso
Dal tenace terren l'hasta discioglia;
O perchè gastigar, chi l'hà percosso,
Da sè medesmo incontinente ei voglia;
Cadde, e su l'elmo al figlio di Trebelo
Grauissima piombo l'arnae del Cielo.

E se non termino la nobil vita
Dell'amante garzon quel colpo orrendo,
L'anima almen tremante, e sbigottita
Vacillando parti, se non siggendo.
Mostra il cader del Principe fornita
La pugna, ed ecco a lui giunge correndo
Pallida Eleina, e ritrouo nel suolo
Giacer colui, che sua speranza e solo.

Na-

Natura, & vío a inumidir col pianto
L'efiangue volto, e replicar gli omei
L'inuitan si, mà non però già tanto,
Che più non poffa alto (pauento in lei;
E peníando trà se, qual danno, e quanto,
Le (oprauenga a i penfier fo(chi, e rei;
Soprarriua l'orro; che la minaccia;
E'l petto feminil trema, e s'aggiaccia.

Onde sospela la pieta ver lui,
E raccolte le lagrime è costretta
A riuolgere in suga i passi sui,
Nè pur luogo al pensier lascia la fretta:
Arabo corridor dimanda, a cui
Preme l'arcion, nè chi la segue aspetta,
E corre si, che per angusta soce
L'Euro, siamma de'campi, è men veloce.

Dragomanno inuifibile riuolta

La fronte al corridor verfo Sofia.

Corre la fuggitiua a briglia fciolta,
Seco il pagano effercitos inuia;
Flauio intanto riforge, e i pafi volta,
Doue la Donna fua gli hà moffi pria,
E fegaita anelando, oue il conduce
Per gli erranti veftigi il cieco Duce.



# LIBRO XIV.

## ALC.

### ARGOMENTO.

Sen da Michele i traditori ellinti,
Riarmato Trebelo al Campo arriua,
Troua il figlio, e i feguaci eltra foifinti
L'orme a feguir della beltà nocina.
Come i Valacchi rimanesser vinti
Da Balaton, ch'a danno suo veniua.
Dal volante guerriero il Rè comprende.
E alla disesa del suo Regno intende.

E preghiere de Monaci, che il Sato, Quai fior vermigli, e pallide viole Sparfe odorate allo spiegar del manto Sopra l'aureo scabel del sommo Sole, Furono accolte, e su gradito il pianto

Furono accolte, e fû gradito il pianto Dall'humana pietà, eh'a Dio fi duole, Ond'ei delle sue gratie apri la fonte, Di Bulgheria sul consacrato Monte.

Miraua di laísà, d'onde ogni cura
Intima feorge il regnator fourano,
Come Trebelo alla fua Fè procura
Pondar culto Apoftolico Romano,
Mà l'Inferno il contrafta, e dall'ofcura
Ombra a i nemici fuoi porge la mano,
E lor miniftra del Tartareo regno
Le due pesti più crude, Amore, e Sdegno.
A sè

A se chiama col cenno il Re superno Michele, e dice a lui, rapido scendi Sull'Istro, e dalla Tracia, e dall'Inferno La nouella pietà guarda, e difendi, S'armi Trebelo, e con'aiuto esterno Vinca, & opprima i perigliosi incendi; Poi torni al chiostro, e vincitore in pace Trionsi a gloria mia, così mi piace.

Tacque ciò detto, e'l Messaggier celeste Riuerente inchino l'eterna sede, Poi con ali di neue agili, e preste, L'eterne ruote a penetrar si diede: Passa le Spere, e giù di quelle in queste Apre le chiuse vie la fronte al piede; Mà non le srange, e come luce in onda Fino alla rena, i raggi suoi prosonda.

Dal cerchio poi della gelata Luna
Scorge l'angusta terra a noi si cara,
Bulla d'acqua, e di sango, e di fortuna
Scherzo fugace, e più ch'assentio amara,
Frà le sparse Prouincie egli a quell'yna
Scende, che per Sosia vendemmia, & ara,
E giunge oue co i Monaci Trebelo (lo.
Le ginocchia haue in terra, e'l'cuore in cie-

Con le candide penne vn'aureo lume
Sparge Michel, ch'ogni affannar confola,
E con tanti fuoi rai quant'egli hà piume
Scopre vn mobile Ciel douunque ei volas
La vesta ondeggia oltr'ogni huma costume
Sparsa di stelle è la fulgente Stola,
Che il collo auuolge, e gli circonda il seno,
Iside disusara in Ciel sereno

#### Libro Decimoquarto. 329.

Vibra la destra mano hasta immortale;
Che prende inuitta ogni riparo a scherne,
E dalla punta del tremendo strale
Vedes siammeggiar sulmine eterne,
L'Angel con questo i traditori assale,
Ch'eran com'angui assiderati i I verno,
E senz'altro ferir col cenno solo
Auuentò in amendue l'estremo duolo.

E come all'hor, che gli percuote il vento;
Vedi a vn soffio perir due breui lumi,
L'vno, e l'altro maluaggio in vn momento
Par,che'l foco celeste arda, e consumi,
E rimangon di lor sul pauimento
Reliquia estrema i puzzolenti sumi,
Priui d'ossa, e di ceneri, che dentro
Piombaron viue, e le raccosse il centso.

Nelle tenebre eterne sepelliti
I traditor, con l'accennar dell'hasta;
L'Angelo soura i Monaci smarriti
Dall'apparenza sua parla, e sourasta;
Contra i Pagani a nostro danno vniti
Odislao solo, e senza voi non basta;
Soccorrete, ed vícite, e san riprese
L'inuitte spade a i sacri muri appese.

Stabilita è laísu la gloria vostra,
Doue al Diuino piè trema ogni stella,
Rimangan venti a custodir la chiostra,
Cinquanta il Cielo a riarmarsi appella,
Io pugnerò per voi sin che la nostra
Parse espugni l'armata a Dio rubella,
E così detto, vna, e due siate aprio
L'Angel più la sua luce, indi spario.

All'hor Trebelo a ritornar guerrieri Cinquanta elegge, i più sicuri, e forti, -E da cui più seguito essere speri Tra i perigli, tra il fangue, e tra le morti; Spogliansi i panni setolosi, e neri Gli scelti'a seguir lui degni consorti, E gl'intermessi acciar gli vsati lampi. Spiran su i petti,e par che'l Ciel n'auuapi .

Primiero Alberto il suo dorato arnese, Accompagnando il genitor riprende Lieto in qualunque sorte, e per l'offese De' nemici di Dio la spada appende. Mà che fia d'Orontea? L'armi sospese a Da lei,perch'ella s'armi il Santo prende, E gliele porta alla spelonca doue Sparg'ella ad hor ad hor lagrime nuoue.

Piange ella,e'l pianto alle diuine orecchie, Con amaro dolor dolce rifuona, E dalle colpe sue recenti, e vecchie La chiaue del pentir la disprigiona, Nelle lagrime sue par che fi specchie Quel medefimo Dio, che le perdona, E'l paradifo fi rallegra, ch'ella Si riduca all'ouil, perduta agnella .

Con gli occhi molli, e co i fospir di foco, Bagnando il suolo alla cauerna oscura, E rinfiammando il tenebrofo loco, Ferma in Dio, con la mente, ogni fua cura . Poi lamentando in fuon dolente, e fioco Dal trauiar della sua voglia impura, Qual Tortora al perir della compagna, Con gemiti amariffimi fi lagna .

Pa-

### Libro Decimequarto.

331

Padre Eterno, dicea, je tua pietade
Gli humani errori a perdonar non scande,
E chi fia lodator di tua bontade,
E chi fia lodator di tua bontade,
Poichè si spesso agni mortal t'offendet
Mà tù sci pronto a solleuar chi cade,
E chi risorge poi gloria ti rende,
Gloria, che vien da tè, che figlie sono
Poscia se lodi tue del tuo perdono.

Trauiar volli, e trauiai, che quando
Si confente al fallir, corfo è l'errore,
E non mi vuo dell'error mio fcufando,
Ne'l potrei far, fe tù comprendi il core.
Peccai fulla tua viffa, e fol dimando
Alla colpa mia graue egual dolore,
Ma questo esfer non può, che'l mio difetto
Drizzo l'offefa ad infinito oggetto.

Oime quel Dio, che per amarmi è morto, Io ritrafiggo l'e quanto più mi chiama, Fuggomi per fentier fallace, e rorto, Et offendo più lui quanto più m' amal E che mi val, ch'egli addirizzi al porto La vela mia, le la peruería brama Ne la rifpinge, & io la torco, e meno Contra lua voglia alle procelle in feno?

Aih laffa me, che nella tua magione sacrata, oue passar femina ardisco, con passar femina ardisco, con passar femina ardisco, con passar femina ardisco, con passar femina ardisco, contro al mio Fattor per vo garzone, che nó sa pur, ch'io l'ami, ardo, e laguisco. E delude, e tradisce il suror mio la Battesmo, la Fe, la Chiesa, e Dio,

Inuifibile a lei, che fi querela
Benedetto l'vdia, che del fuo pianto
E' vago si, che fi nafconde,e cela,
Per non turbar que' fuoi lamenti il Santo,
Come fostien l'ofcuratrice tela
Chi vuol mostrar la bella Scena alquanto
Per non turbare i musfic concenti,
Traendo gli occhi alla veduta intenti.

Mà poi che dal defio di confolarla Soprafatto e'i piacer di chi l'afcolta, L'ombra difcioglie, e comparifce, e parla Il Santo a lei, nella fpelonca incolta, Sù vergine Reale onde pofarla Volestù l'arme alla pietà riuolta, lo te la porto, e riuestir tù dei L'arnese, obbediente a i detti mici.

Et ella ancor, che lagrimola, e vinta
Dal digiuno, e dall'ombra allo splendore
Del bello arnese, onde superba, e cinta
Gon le spoglie di Marte ascose Amore,
Di duolo affitta, e di pallor dipinta
Parue ringiouenir face, che muore
D'alimento soccosa, e dice; O come
Lieta veggio io le mie deposte some.

Che se consentirà benigna sorte,
Ch'io deggia per Giesù morire armata,
Vita non su giammai della mia morte,
Per mio proprio talento a me più grata,
Pietoso all'hor nelle sue guancie smorte
Lo Spirito diuin s'affissa, e guata,
E ne sente pietade, e si configlia

consolarla, e le ragiona. O figlia,

Non pianger più, vo che rafciughi omai Delle falubri lagrime le gote: Dio ti perdona, e fon purgate affai Tue volontarie, e non imprefie note, Riuesti l'armi, e con Trebelo andrai Coperta ancor delle sembianze ignote, S'arma il figlio col padre, e vanno al pio Seruigio inuitti, oue gli chiama Dio,

Pugna tù, come fuoli, e cuopri, e taci La tua condition, che quando fia Poi maturo il trionfo, e vinti i Traci, Lo fcoprir chi tù fei fia cura mia, Sappi, che combattendo a Dio tù piaci, Pur come ognun della militia pia, Et ei confonderà gli audaci, e molti Con pochi vmili, in fuo feruigio accolti.

Veste la bella Vergine l'aurato
Vsbergo, e con la man guerriera, e bianca
Le fibbie allaccia all'uno, e l'altro lato,
Debole per digiun, mà non già stanca,
E'l Santo ogni vigor nel petto armato,
Con celeste virtu solce, e rintranca,
E più forte, che mai vuol ch'ella possa,
Rotando il serro, esserciar la possa.

E creduta Eritreo, nel primo stuolo
De i riarmati Monaci si mesce:
Mira il giouane amato, e tronca il volo
Al suo desir, quando souerchio ei cresce,
E'l diuino fauor, le brame, e'l duolo
Le tempra, onde s'affrena, e non l'incresce
Quel ripresso desso, che più non vuole,
Che la suce mirar del suo bel Sole.

All'essercito scemo arriva intanto, Con gli electi cinquanta il Re Trebelo, Di suor tutto guerriero, e dentro Santo, Péde al fiáco la spada, e'l cuore ha in Cie-Mira Odislao ch'al sacro segno accato (lo. Mostra pur tuttauia l'immobil zelo, Per lo suo Imperador, per lo suo Dio, Pugnator generoso, e Duce pio.

Vegliò tutta la notte il fero Veglio
Presso alla Croce, e non trouò sopito
Di si alta virtà si chiaro speglio
Il nuouo Sol, dell'Oceano vscito;
Comprede il vero, e riconosce hor meglio
Quanto hauea di costui Trebelo vdito,
E come ei solo alla corrente piena
Dell'armi opposto i passi loro affrena.

Ed egli a lui, doue d'intorno il fente,
Raccolta egni Criftiana arme Treballa;
O vero effempio in questa età cadente
Della primiera, a cui virrù non falla,
Ed a qual proua non fara possente
La mia congiunta a così ferma spalla,
E sull'omero destro il Re sourano
Appoggia a lui la riuerita mano.

E la fronte magnanima riuolta
Nell'Aluare falangi, e lor mirate,
Con l'afferto di padre, e poi dificiolta
La lingua Imperial, diffe, Imparate,
Cosi fi fia, fe in cosi grande, e folta
Catca di fchiere in mio feruigio aimate
Fuffer dieci fimili, a Crifto fora
Tile fogetta, e l'odorata Aurora.

Far-

### Libro Decimoquarto.

3:3

Parlò poscia a gli armati : Ecco ritorna Chi non se ne porto, partendo il core : E breue tempo a voi lontan foggiorna. Tosto auuisando il non creduto errore, Combatteremo, e fiaccherà le corna Rubelle, a voi congiunto il mio valore, Son l'istesso Trebelo, e voi gli stessi . Cui si souente il proprio honor commessi .

Prendiam baldanza, e della turba errante Non caglia a voi, ch'allotanata hor veggio, Seguendo l'orme dell'infide piante, Cui preme il male a traboccar nel peggio, Ch'io fol bramo vna Fede, a Dio costante, E per vincer la Tracia altro non chieggio E per questa purgar, l'eterna mano Partifce il loglio, e mi conferua il grano.

Per noi fi ruota a rimondar frumento L'alto cribro del Cielo, e Dio che'l muone Serba il migliore, e col paffar del vento L'empie polueri sue purga, e rimuoue, Parte l'arida loppa, e'l graue, e lento Per diritto fentier crollato pione, E così separar nel giorno estremo Gli empi da i Giusti in Giosassa vedremo.

All'hor, viua Trebelo, ogni falange Risonar s'ode, & Odislao si lieto Gode trà sè, ch'ei ne distilla, e piange L'inesplicabil suo gaudio secreto, Contro il figlio infedel Trebelo s'ange, E dichiara al castigo alto decreto, Che amor paterno, ò tenerezza humana Dal diritto fentier non l'allontana . A feSuoi larghi giri a riguardar le schiere
Rimangon fisse, e le sue lieui ruote
Stringe abbassando rapide,e leggiere,
E con giro minor le penne scuote:
Si precipita al fin come Sparuiere
Non ben pasciutó, alle comprese note,
Quando il cauto strozzier suo volo adelsa
Col fischio, aggiunto al solleuar dell'esca.

Dinanzi al Rè le volatrici penne
Raccolle il Cigno, e parue al porto in feno
Abbassar naue le velate antenne,
Dall'Egeo risaluata, o dal Tirreno.
Mà poiche il bianco augello a premer vene
Con più fermi vestigi il suol terreno,
A lui le piume alleggerise il dorso
Quel Caualier, che gli hauea retto il corso.

Dalle candide piume a terra scende
L'egro Campion, con la visera alzata,
E questi esser Oldrado all'hor comprende
Sollecita di lui 'Aluara armata,
L'Angelo stesso, che lo tosse il rende,
S'aduna intorno il popol solto, e guata,
Mà s'inchina il guerriero, e i vanni adora
Di chi'l sostena a passeggiar per l'ora.

E dice a lui: tù,che al mortale incarco
Di folleuarfi al Ciel volando infegni
Lo fpirto poi, quando foluto,e fearco
Della foma vícirà de'fuoi ritegni
Non meno effalta,e gli afficura il varco
Anco all'hor più dagli infernali fdegni.
Onde non pera al terminar la vita
Anima,che da tè fù cuftodita.

### 138 Bulgheria Convertità

Lieto il pregar del suo deuoto ascolta Il volatore Angelico, e sappaga Della supplice lingua a Dio riuolta, Di cui la mente, e di null'altro è vaga, E la volante immagine disciolta, Che lo portò per l'aria aperta, e vaga, E Poiche d'vopo non hà, guasta, e consuma, Come il vento fauilla, o l'onda spuma.

Con le candide piume il Cigno scarco
Dir non saprei s'egli sparisce, o vola,
Che vincendo ogni stral, che sugga l'arco,
In vn punto breuissimo s'inuola.
Pallido in volto, e dall'angoscia carco,
Ritorna Oldrado alla guerriera scola,
E'l Bulghero Signor lieto l'accoglie,
Libero omai dall'affannose doglie.

E chiede, poichè vacillar ful piede Scorge il vinto vigor del Caualiero, E. giù dall'elmo inhonorato vede Cader le penne al penfolo cimiero. Come Cipreflo a cui la punta fiede, Frangendo i nembi il Celt conante, e nero, Che la folgore orirel Celt cirin gli fiacca. Torcendo il verde,e nol diuide, o fracca.

D'vn bosco di mortifere saette
Piantato era lo scudo, e la lorica
Rotta, ed aperta in sette parti, e in sette,
Mostra quanto operò forza nemica,
Le salde al fianco suo sciolte, e neglette,
Fibbia non serra più, ne laccio implica,
E riman sanguinoso il petto, e'l seno
Co'l più scoperto, e mal sicuro il meno.
Tre-

Trebelo a lui, Qual martial procella Vi roto si, ch'io vi discerno appena: La sembianza gentil non è più quella, Ch'esser solea si placida,e serena, Edeglial suo Signor cosi fauella, Dolce soffrir per Dio qualunque pena, E lo stanco nocchier prende conforto Di fue tempefte, a raccontarle in porto.

lo verso'l Tempio, a ringratiar mouea Il Ciel, della costanza a mè concessa Nella tenzon pericolofa, e rea. Alla mia fral caducità commeffa . Quando yna voce vdij, che mi dicea Parti dal Tempio, e mi fentij rimeffa Da lei la chioma, e riportate l'armi Ond'io spogli il cilicio, e'l petto m'armi.

Al fin di Benedetto effer comprendo L'amico fuon, ch'a guerreggiar mi fprona, De i configli del Ciel gratie gli rendo, E procuro adempir quant'ei ragiona; L'Angel Custode a supplicare intendo, E trà candide piume ei s'imprigiona, Poi si leua alle stelle, e l'ali batte Ad v fo mio, ch' a mia richiefta ha fatte.

Trà le sterili nubi, agile, e presto Ei mi folleua, e me ne porta a volo, Doue non so, ma sbigottito io refto A mirar di tant'alto humile il suolo; Peruengo in Valacchia, la doue Erneste Raguna amico vn poderoso stuolo, Ch'a tua deuotion l'insegne spiega, E co i Bulgheri tuoi s'vnisce in lega.

Resupino ei s'acconcia, e con l'artiglio Congiunge il becco a sua difesa vnito', E foffia vn lezzo di venen vermiglio, è Ch'ammorba intorno, e discolora il lito. Al fin giunto all'estremo il suo periglio, La disperation lo rende ardito, S'agita, e ferir tenta, e non perdona A qualunque difefa,e'l bosco suona.

Arficcio intanto, e spennacchiato il mostro Dall'Angelico foco, e dal mio brando, Apre, e non ferra omai l'infido roftro, E stanco di dolor geme anelando : Poi non foffrendo più l'affalto noftro. Con vn misero oime fi va lagnando, E delle penne, ond'eifi mostra auuolto Si scuote il mato, e scopre humano il volto,

All'hor foura di lui, che più non ofa, Appalesato il puro Cigno anch'esto, Spogliafi della porpora neuofa, E l'ammiro di Dio celeste messo: E in Angelica forma, e imperiosa Al Negromante trepido, e rimeflo, Da noi dunque calcato anco riforgi Perfido? & al Demonio aiuto porgi?

E sfauillo con si feruente foco L'ira del Ciel, che le tremanti spalle Riuolge il Mago, e spauentoso, e fioco Precipitoffi in rouinofa valle, Serba le sue vendette a miglior loco L'Angelo, e torna all'interrotto calle, E mè rimena, augel volante, ou'io Scopro i Valacchi, e mi conduce Dio.

Len-

Lento polommi, e batte poi le penne,
Sciolto del pelo, a dileguarfi presto,
Badare alquanto a confumar conuenne
La merauiglia, onde guardato io resto:
Nella tenda maggior seco mi tenne, (flo;
Qual tuo guerriero il maggior Duce ErneDi te gli parlo, e trà voi stringo i nodi
D'Amor, con l'innocenza, e con le lodi.

E'l perfuado alla Criftiana Fede,
Si, che prender battefmo anch'ei dispone,
E'l Cattolico rito apprender chiede,
E tosto adempirà quant'ei propone:
Intanto ecco i nemici, il cor ci fiede
L'improuiso arriuar di Balatone,
Dimanda il passo a tua rouina, e quando
A lui fi neghi, ei l'aprirà col brando.

Hora io gli dico, il domandare è questo, Ch'vsa il Pannonete qual maggior impero, Se susse al soldo suo descritto Ernesto? Chiede il brando costui più, che l'entiero, E'l magnanimo ardir nel cor gli desto, Scoprendo a lui di sua vergogna il vero, Tanto, ch'ei si dispon franco, & ardito Ester affalitor, non affalito.

Mà Balaton, che del fouerchio ardire
Di lui s'accorge, e che il Valacco ardente
Poi non potrà del chiufo cerchio vícire,
S'ei muoue a cinger lui l'Vnghera gente;
Moderando ne'fuoi l'ira,e'l defire,
Che dall'offefe rinfiammar fi fente,
Con largo giro ei l'vno, e l'altro corno
inge del campo, e ne circonda intorno.

E già

# Libro Decimoquarto. 34

E già le due vanguardie accolte in vna,
Noi fiamo il punto, e la Pannonia il giro,
E tanto s'auuanzo l'armata luna,
Che le due rotte effrenirà s'vniro:
E come poi, ch'alla fonante, e bruna
Pioggia, i nembi raccolti il feno apriro,
Di quà corre, e di la per ogni calle
La fciolta piena a foffocar la valle.

Cosi da ciascun lato accolta insieme,
Precipitando l'Vngheria si spinge,
Da ciascun lato ella n'incalza, e preme,
Per ogni banda ve circonda,e stringe:
Ne riuonano i monti, e'llido geme,
L'acr ne stride, e'l verde suo si tinge,
E qua,e là da ciascheduna parte
S'insiamma l'ira, e incrudelisce Marte.

Ernesto all'hor, qual orrido scorpione Circondato dal foco, erge il veneno Della coda sidegnosa, e in oblio pone, Che l'Vnghere sarisse acure seno, E'l circostante esercito Pannone', Sbaragliando col braccio, vita col seno, E la sua spada a se d'intorno è scorta Gli Argini solleuar di gente morta.

Mà come quando al formontar dell'onda
L'anelante cultor le ripe inalza,
S'ei tura qui la rouino la fponda
Con verdi zolle, e l'orlo fuo rincalza;
Di là sbocca il diluuio, e fi profonda,
E full'umit terren la piena s'alza,
E le campagne alla caduta acerba
Veggion la speme lor perire in herba

### Libro Decimoquarto.

347

Che battesmo non ho. Pur ti conforta Rispondo, e pugnerai per quella Fede, Che Dio commanda, e dalla via distorta Partirai; Promett egli, e in guerra riede. Nol viddi più,mà trà la gente morta, Ch'ei rimanesse ogni giudicio crede, Che in orrendo consistro vinuersale Nesuno auuanza, e tanto men chì vale.

All'hor trà lo fcompiglio, e trà le morti Dalla disperation fatto sicuro, Anch'io vo seguitando i miei consorti, E cerco oue il morir non caggia oscuro, E per voi generose anime forti, Che meco susti combattendo, io giuro, E per quell'ossa, che di vita priue Fan, che dopo al morir la fama viue,

Picca non fù, che non vrtaffi ò lancia,
Dalla cui punta io ritiraffi il petto,
Sicuro in mè qualunque ftral fi lancia,
Che non lo fchiua il disperato obbietto,
Nella gola,ne fianchi, e nella pancia,
Caggio a premer trafitto il duro letto,
E se piacciuto a Dio fuffi, ch'al piano
Giaceffi morto, il meritò la mano.

Ció che fuffe di mè poi non rammento,
Nè faprei dir, s'io rimaneffi viuo,
Caddi tra i morti, e d'ogni moto fpento
Giacqui, e d'ogni calor del tutto priuo,
Più non odo, e non veggio, e più no fento,
Ond'io deggio ben dir, che più non viuo,
E non pofio affermar fe poi raccesa
Mi fù la vita, o conseruata, o refa.

P. 5. Trà

Trà gli effangui cadaueri fepolto
Giacqui fenza conforto, e fenza aita,
Di mortal gielo in ogni parte inuolto,
Che per me non hauea fenfo, ne vita:
Mà poi, ch'hebbe la notte il carro volto,
E'l cader delle ftelle a i fonni inuita,
L'agghiacciato polmon riprender vento
Sopra il tiepido cuor nel petto io fento.

Per le gelide vene entro le membra
Tiepido torna a liquefarfi il fangue,
E fi rauniua, e col vigor s'affembra,
Eriffolleua la virtu, che langue:
D'un lettargo mortifero mi fembra
Rifuegliar con la vita il corpo effangue,
E l'anima con pena, e con fatica
Ricouerarfi alla prigione antica.

Apro attonito il guardo, e fuor che'l fuolo
Pien di laceri bufti altro non veggio,
Solleuo gli occhi, e deriuardal polo
A mè diritto vno fplendor m'auueggio,
E in quella luce con diffinto volo
Splender vn'alma dell'empireo feggio,
Guardo nel lume, e raffiguro Ernefto,
E so pur, che io fon viuo, e che io fon defto,

Le gocciole del fangue ond'egli hauea
Tinto il volto, e le chiome, eran Rubini,
E la polue, e'l fudor, che le fpargea
Folgori incomprenfibili, e diuini,
Diamante era lo fcudo, e trafparea
Anco il penfier da i lucidi confini,
E'l cuor, che dallo fcudo era difefo
Parea da mè, fenza parlare intefo.

Leg-

# Libro Decimoquarto. 347

Leggo in tacito (uon viue parole,
Dal Cielo Oldrado a confolarti vegno,
Sè coltaggiù del mio morir ti duole,
Ch'io godo in Cielo vn più felice Regno,
E correr veggio vn picciol giro al Sole,
Sul mondo a i peniier bassi angusto segno,
Lassù t'aspetto, e'l tuo consiglio approuo,
Hor che per tua merce con Dio mi trouo.

Breue sarà l'indugio, omai le vele
La nauicella tua raccoglie in porto,
Lasciando a tergo il pelago crudele,
Che si à presso a rattenerti absorto:
Hor tu serba costante il cor sedele
A quel Signor, che per saluarne è morto,
Ch'egli ama esser amato, e quando prende
Vna stilla d'amore, vn mar ne rende.

Tarna a Trebelo,e stabilir l'essorta
Col sangue, e col valor l'impressa Fede,
Ch'ogni asfanno mortal, che si sopporta,
Guadagna appresso Dio larga mercede;
L'Angelo, che ti su sostegno,e scorta,
E non visto,e presente ascolta, e vede
Sasuo riconduratti: ogni serita
Fù salda in tè dalla sua pronta aita.

Restan le cicatrici, oue percosta
Ti fu la carne al perigliose assatio,
Ei la ristrine, e ricompose l'osta,
Che giacquer fredde in sanguinoso smalto,
Non dimandar' come ciò lare ei possa,
Basta che il poter suo pende dall'alto,
E qui lieto scintilla, e trà'l serno
Della notte apparir parue yn baleno.

## Libro Decimoquarto. 351

Scioglie da i legni l'arenofa riua,
Spiega le farte, e la velata claffe
A feconda del rio, che il fuolo apriua,
Volle ch'al fianco alle fue schiere andasse,
La terra all'acque il Capitano vniua,
Con le naui al soccorso acconcie, e basse
Guardan-l'amiche poppe i Mistarditi,
R son da i legni i Caualier nutriti.

Quand'ecco a lui confermator Corriero, Che fian rotti i Valacchi, e Balatone, Con tutta l'ofte fua fproni'l fentiero A firugger la Cattolica magione. Del Re coftante il prouido penfiero Cento partiti all'hor libra, e difpone, E con la mente d'alto lume accefa, Vede affai, molto penfa, e'l tutto pefa.

E poi, che in vn momento ogni fuo raggio Sparfe, e confiderò, fcieglie il miano De i pericoli vrgenti, e inuitto, e faggio Quanto poffa alle man commette il core; Con follecita cura ogni vantaggio Prend'egli, e di sè fteffo efsecutore, A gli amici, alla Fede, al Campo. a Crifto Prouederà, prouede, hà già prouifto.



# LIBRO XV.

# 9%E

#### ARGOMENTO.

Ammonite dal Rè l'Aluare schiere, Giungono frettolose in sito forte. L'Ingheria l'assaisse, et Duce pere, Dopò, ch hebbe Odislao condotto a morte; Trebelo arriua, e fuor delle trincere sen esce il sglio, con sortite accorte, Cinge il nemico, e in pugna aspra, e funetta, Visto il Pannone, e debellatoretta.

Ispedi quel medesimo corriero
Il Rè, chiedendo all'Albania soccorso,
Quindi in Polonia allunghera il
sentiero.

Accellerando a ípron battuto il corso: Lettere porta all'vno, e l'altro impero, Ch'han di prieghi, e ragioni acuto morso, Ed ei s'affretta a riuoler Sosia, Se da Flauio infedel sottratta sia.

Eparla a i Duci. Alla paterna sede
Quando prima di voi sia giunto il figlio,
Ch'una giornata, e due quasi precede,
E vi costringa al non douuto essiglio:
Torcete al monte il faticato piede
Soura lui superando ogni periglio,
Sicuri all'erta, e non dubbiosi al piano
Vò, che vi tenti ogni sortita in vano.
Las-

### Libro Decimoquinto. 351

Jaisù fermate in sù i dirotti marmi
Frettolofo riparo all'ermo colle,
E d'ogn'intorno afficurate l'armi,
Con le foffe,co i tronchi,e con le zolle:
Sollecito fudor non vi rifpiarmi,
Che poi fpeffo non può chi tardi volle,
E la velocità fouente al forte,
Precorrendo il fentier, preuien la forte,

Accortamente il Re gli sprona, e mostra, Che il giunger tosto alie paterne mura Rileui molto, mà la sacra chiostra, Ch'ei saluar pensa, e la maggior sua cura; Che se l'Vaghero arriua, onde la nostra Armata esce dubbiosa, e mas sicura; Ei si muoue a seguirla, e lascia intanto Saluo da i suror suoi l'albergo santo, ma

E carica prendendo il popol pio,
Hor quà, hor la dal vincitore audace
Libero lafcia il facro Tempio a Dio
Da chi brama contefa, e fchiua pace:
Frangefi intanto il nembo ofcuro, e tio,
E fi viene ad empir quanto al Giel piace,
Cosi diuifa il Rè, così difpone
Di non vrtar l'effercito Pannone.

Ed ei l'ofte.Treballa in due diuide,
Il pumero minor feco ritiene,
E s'imbarca nell' (ftro,e l'onde infide
Rade non lungi alle finiftre arene:
Preme il groffo maggior con le più fide
S quadre la ver Sofia le fpiagge amene,
E diuift cosi gli ordini fuoi,
Gli vni,e gli altri riuolge a i lidi Eoi.

L'25

Stanno i trè Duci alle parole intenti,
Per effequir ció, che Trebelo impone,
E'l figlio a guardia delle prime genti,
Con follecita cura in via fi pone,
Seguelo il gcoffo de'Corrier più lenti,
Cui l'efsepio d'Oldrado è sferza, e fprone,
E l'eftremo Odislao, che guida, e regge;
Vigor porgendo alle più ftanche gregge.

Nel medefimo tempo il Rè s'imbarca, Con dieci mila, alla propinqua riua, E lafcia in fulla fponda alcuna barca, Di vettouaglia, e di gouerno priua: Cui veggendo il nemico auuinta, e fcarca All'hor, ch' ei rifofpinto al fiume arriua, Concepir poffa alle rouine eftreme, Rifuggendo a quei legni, alcuna speme.

Non vuol, che disperato al tutto ei resti, Spinto sul lido, e col suror combatta, Che la rabbia mortisera gli presti; Però quei legni a suo risugio adatta, Pochi, poueri, e frali, e mal contesti, E che l'antica lor mole dissatta Dal lungo nausgar, fora al viaggio Fragile impedimento, e non vantaggio

Il cauto Rè, di curui pini al vento,
Spiega le vele, che portar folieno
All'Aluare falangi il nutrimento,
E fpiega al corfo lor tumido il feso.
Ed ei rompe da lato il molle argento,
O non veduto, ò non comprefo almeno,
Che le naui ne van difarborate,
Strette alla sepe dell'antenne alate

E quin-

E quindi a riguardar trà vela, e vela
L'auneduto MERLIN ponsi in aguato,
MERLIN cui nessun'ombra il ver no cela,
A scior sul Tebro i laberinti vsato.
Ed ecco a nona il Ciel tutto si vela
Verso Ponente, e si scolora ombrato,
Ed ecco, ecco i nemici omai si sente
Alto sonar la seguitata gente.

Odislao, che da lungi il Cielo ofeuro
Vede ingombrar dalla commoffa polue,
E che più fi dilata il nembo impuro,
E con ruote più larghe al Ciel fi volue.
E non è giunto ad albergar ficuro,
A fpronar con più fretta fi rifolue,
Auanti il fero vecchio, auanti, auanti
Replica a stimolar caualli, e fanti.

E viè più fempre, accelerando il trotto,
Stringe le torme, e guata ad hora, ad hora,
Mifurando col guardo, e non fa motto,
Quanta via refli all'auuerfario ancora:
Al fin vifto l'effercito ridotto,
E che la turba a gli argini lauora,
Refpira, e'l piede affaticato allenta,
Che quanto è preflo più, men fi fgomenta.

Così rattiene il pellegrino il passo,
Che tonare alle spalle il Ciel si sente,
E tinto il vede, ediogni luce casso,
Fuor che de'lapi, onde siameggia ardente,
Se'l piede arriua affaticato, e lasso,
All'anelato limitar presente,
Queto s'asside, e la tempesta, e'l verno,
Si temuto da lui, par habbia a scherno.
Non

### Libro Decimoquinto.

355

Non cessa egli però spronare all'opre
I saticanti, e riolleua, e folce
Qual pigro, ò staco, a cómun prò s'adopre;
E con saggio parlar l'assana molce.
Sù valoros, hor con la man si scopre,
Quanto a virtù l'assaticar sia dolce,
Aita egli medesmo, aitan tutti,
Duci, e guerrier, da chiaro essepio indutti.

Ein difesa eran già posti i ripari,
Tal fretta a solleuargli il campo pone,
Quando al vallo arriuo co i ferri amari,
Tristo, e consuso il feruido Pannone;
Sourasta orrendo a i suoi guerrier più chiari
Lo sdegnato furor di Balatone,
E con la voce, e col tremendo sguardo,
A se stesso rampogna il giunger tardo.

Torce con l'aureo freno vn corridore,
Che innanzi al ceno il fuo voler coprende,
E fcorre intorno a riguardar di fuore,
Chiufi i nemici, e contro a lor s'accende,
E come quel, che dall'audace cuore
Piu, che dalla ragion configlio prende,
Crede, conforme alla fua fera vogli a
Ardere, e penetrar l'opposta foglia.

E folleuando vn verde pino acceso
Dagl'incendi,cred'io di Flegetonte,
L'aggira, e insimma, e no l'aggraua il peso,
Ch'affatico, per sostenerlo, il monte,
E verso il vallo a penetrarlo inteso,
Drizza la fiamma, e la ficura fronte,
E dice a'suoi riuolto, e qual guerriero
Verrà secondo, eu'io a'andro primiero?
E d'o-

### Libro Decimoquinto.

Al raddoppiar l'orribili percosse,
Non è passo, nè cuor, che non s'arretri,
E la spada parea, trà l'armi sosse
Martel di bronzo a strittolare i vetri,
Attonito l'ardir, vinte le posse
Resistenza non han, che non impetri,
E lo spauento le smarrite porte,
Con le chiaui del ghiaccio apre la morte.

E già sgombrando a i fieri colpi il calle La turba, oue feria la mano orrenda, Riuolge al ferro le tremanti spalle, Senza nessun, che tanta suria attenda. Quando l'antico, a cui virtù non falle, Vista disordinar qualunque tenda, E che la turba scompigliata, e mista Non hà pur vn, ch'a Balaton resista.

Come s'auuenta al furibondo toro
Magnanimo Leon, che nulla teme,
Corr ei contro al feroce, e dice a loro,
Che ftan tremando, e rifuggendo infieme;
Anime vili, or che famofo alloro
Riporta hoggi per voi l'Aluaro feme ?
Fugge vna fola fpada, e vni braccio folo,
Che nell'altro è lo fcudo, vn folto ftuolo?

Vituperio dell'armi, ha costui forse,
Più d'vna vita l'io che gelato,e stanco,
Del passato sudor l'etadi hò corse,
Vecchio,e tremate al mio douer no maco;
E l'asta,a cui la spalla,e'l braccio ei torse,
Passo lo scudo, e la corazza, e'l fianco,
Delle viscere armate il calle ap erse,
E del sangue pagan tutta s'asperse.

Ma quantunque mortal fia la ferita,
Come's infiamma a picciol' onda il foco,
'Più fi raccende l'Vnghero, e s'irrita,
E all'incendio, che l'arde il fangue è poco,
Alza,e dal ferro fuo l'arfa ferita,
Stride ronzando in crudel fuono, e fioco,
E la fronte canuta apre,e diuide
Sino alle ciglia, e'l chiaro lume vocide.

E come franto il fragile l'ostegno,
Vite dal tinto Ciel battuta resta,
Misero auanzo dell'orrendo sidegno,
Che in lei ssogo i 'A quilonar tempesta;
Così riman dal fero colpo indegno,
Spenta, ed inuitta l'honorata testa.
E si muore Odissao, se pure è morte
Il passar glorioso a miglior forte.

Dall'antica prigion l'alma difciolta,
Vola alle fielle, oue ridente, e lieta
Da Dio nel feno eternamente accolta,
La si godendo, ogni defire acqueta:
Mà l'Vnghero crudel, d'ond'ella è tolta,
Turba la fpoglia fua gelida', e queta,
E ingiuriando l'honorata fronte,
Moltiplica allo firatio i colpi, e l'onte.

Aih barbaro crudel; ferma l'infano Furore; e chi non fia co i morti ardito? Odislao, che tù premi è già lontano, Lo spirito gentil fen'è partito, E la tua rabbia s'affatica in vano, Qual da bugno sonante il can ferito, Ch'a vendicar le sue punture intento, Crede morder le pecchie, e morde il véto Mà

# Libro Desimoquinto.

359 Mà il valoroso Oldrado al fero scempio, Che fà colui delle gelate membra, Corre, & affronta il furibondo, & empio, E per velocità fiamma rassembra; E trà se dice; al tuo nouello tempio, Se di fasto mortal vi si rimembra, Confacro, o Dio, le sanguinose spoglie D'huổ, che pregio si chiaro all'armi toglie.

Angelo, e tù solleuator possente Alla man giouenil ministra aita; Francone il vede, e s'appresso repente, Nel dubbio affalto alla tenzone ardita, E sè fui, dice, al tuo valor presente In guerra, oue al ferir dura la vita. Ben'esser deggio a più seroce sorte Copagno ancor nel sangue, e nella morte.

)'vna,e due punte il valorofo Oldrado L'Vnghero inueste, e i colpi han tata forza, Che troud il ferro all'armatura il vado. E infanguino la rifonante fcorza ; Mà qual fopra ogni faccia immobil dado, Non si piega il Pannone, e non si sforza, E sembra in mezzo all'onde orrido scoglio, Vincer lo stesso mar d'ira,e d'orgoglio.

lala vo fendente al Caualiero in testa, Soppon l'accorto giouane lo scudo, Che la spada sostien, ma non arresta Però l'aspra discesa al colpo crudo, Scende, e trasfonde la crudel tempesta, Non a ferir, ne penetrar l'ignudo; Ma lo scudo sull'elmo al colpo immenso Piomba, e stordito in lui lascia ogni senso.

### 360 Rulgheria Convertita

Perde il giouane il moto, e perde il Sole, Cade la spada, il pie vacilla, e lassa Di regger più la valorosa mole, Ch'in terra langue abbandonata,e lassa; Balaton corre, e ritrassigger vuole La scolorita sua gelida massa; Ma l'amico fedel s'oppone,e grida, Fermati iniquo, e contro a se lo ssida.

Barbaro, hor non ti baffa a i viui opporti, Bilanciando il valor con la contefa, Senza durare a guerreggiar co i morti i Che non poffon ferir, ne far difefa ? L'Vnghero all'hor da i feri lumi, e torti Folgota verfo lui tempefta accefa, E gli rifponde, hor, hor vedrai, fe fia Tuo valor pari alla barbarie mia.

E con la destra accompagnando il piede, Spinge di tanta forza orribil punta, Che dalla più costante immobil sede Vna gelida rupe hauria disgiunta: Mà l'accorto Francone al colpo cede, Sì, ch'ei nulla percuote, e nulla impuata, Ed egli all'hor, ch'ella è trascorsa in vano, Ferrice lui sulla distesa mano.

E fusse accorgimento, o pur ventura,
Ai vincoli dell'ossa i nodi tronca,
E la recissa man dentro l'impura
Poluere guizza insanguinata, e tronca:
L'Vnghero a riguardar la sua suentura',
Freme, come per vento atra spelonca,
E portato dall'impeto, nel viso
Spinge a Francone il braccio suo recisoGiun-

Giunge la destra, onde vermiglio pione
Di sangue vn rio, done il furor la spinge,
E coglic al volto il feritor, là done
L'anclar, ehe si ssoga, il labbro stringe,
Sputa il sangue no suo, Francone il muone
Dal labro intriso, e ricolora, e ringe
La man desunta, on'ella ancor contende
La sua spada all'arena, e non la rende.

La manca in ful terren l'Vnghero abbaffa;
Per ritorre alla destra il caro peso,
Col ghiaccio ella lo stringe, e più non lassa
Morendo ancor, ciò che pugnado hà preso;
Gelida, e morta al fin vincer fi lassa,
E da i freddi legami il brando è reso,
Ma lenta ella gli rende, e ben si vede;
Che il ferro si, mà non la gloria cede.

Combatte anco il feroce, anco fostiene, E lo scudo, e la spada vn braccio solo, Mà lo spasimo orrendo entro le vene La morte appella, eu è precorso il duolo : Ond'ei cadendo al fin, preme all'arene Del sangue suo l'impelagato suolo, Rugge supino, e con l'orribil faccia, E morendo, e fremendo il Ciel minaccia.

Più volte a feguir lui mossero in vano
Gli Vngheri, e s'auuanzar sù gli steccati,
Mà troppo inferiori al Capitano,
Dal nemico valor son rigettati.
E trabocca ndo solleuar nel piano
Dell'armi i monti, e de guerrier piagati,
E'l'sollecito vallo intempessivo
Corre, dal sangue lor cangiato in rino.
Cag-

#### 362 Bulgheria Conuertita

Caggiono i falitori in quella guifa,
Che la neue dal Ciel più folta cade,
E fi ferma a vestir d'una diuisa
Candidi campi e candide le strade :
Cuopre il terren l'humanità recisa,
Dall'estempio ogni ardir si distinade,
Che serbato per se la turba crede,
Quantunque ad altri interuenir s'aunede.

Mà il giouane abbattuto ecco riforge Dall'ombrofo internallo alla tenzone, E'l possente nemico vociso scorge, Dal fido suo soccorritor Francone: Alta Quercia parea, che più non sorge, Atterrata dal torbido Aquilone, Che la pendice in ogni parte ingombra, Con la fronte ramosa, e'l Ciel disgombra.

Dal suo gelido busto il capo taglia Francone, e di sua mandallo steccato Frà le squadre nemiche alto lo scaglia, E chiama il resto a seguitarlo armato: Ecco, dice, il primier, s'accosti, e saglia Alcua secondo, e' popol Misso ingrato Non trouerà, che noi rendiam da queste Trincere in dono al sangue lor le teste.

E dicendo così, l'ortibil fronte Ribalazado trà gli Vagheri, è da tutti Riconofciuta alle fattezze conte, Che ne traggon, fremendo, orrori, e lutti: E come refta in fulla cima al monte Neue compreffa da gli algori afciutti, Immobile reftò qualunque telo Cò chi fauuenta, el cor diffrinfe van giefo Pur trà gli sbigottiti acuto strale
Sopra l'arco Indian colloca Alcide,
Nome di lui maggior, quantunque eguale
Sagittario Vngheria giamai non vide;
Scocca portando il colpo suo mortale
Il pennuto quadrel, che in aria stride,
E giunge, oue il ferrato morione
Breue spatio a veder lasca a Francone.

Per la picciola aperta il cano ciglio
Traffiggendo lo firal, passa alla nuca,
E da due lati comparì vermiglio,
Vendicator del temerario Duca;
Cade il fior dell'ingegno, e del configlio
Tal, che non hà chi preso lui viluca,
Oldrado il regge, e par ch'à lui dispiaccia.
Manco il morir frà le dilette braccia.

Fuor del fiume vicino intanto vícito Era Trebelo, e'l fiero fluol con esto, Sulla riua opportuna omai falito, Mouca l'insegne al lor Signore appresso, D'incendio Martial siammeggia il lito, D'vsberghi, e d'elmi al lucido restesso, E'l folleuar della percossa polue La falange nasconde, e l'armi inuolue.

L'Vnghera retroguarda; al fosco nembo
Affistando le ciglia, a poco, a poco
Suentolar le bandiere all'ombra in grébo
Distingue, e balenar l'armato soco:
Diradandosi al fin l'oscuro l'embo,
Allo scemar dell'interposto loco,
Gridan gli esploratori, armi, e caualli
Son presso, e son nemici, e son Treballi.

Q 2 Ra-

## 364 Bulgheria Conuertita

Rapido all'hora al gran bifogno occorre, Ordinando l'effercito Pannone, Morcafto, il poderofo Vnghero Ettorre, Emilo, e fucceffor di Balatone; Ei germano minor vienfi ad esporre Nel luogo, onde il maggior morte depone, L'ybbidiscono l'armi, ed esso intanto Effercita gl'imperi, e serba il pianto.

E parla. Il Duce si, ma non la vostra Virtù vien meno, e l'ha rapito forse Il Ciel, per dimostrar, ch'egli alla nostra Mano, e non alla sua, le palme porse: Et hor da noi ciò, che si può, si mostra, Senza colui, che ne corresse, e soccie: Vinceua dianzi il mio germano, e voi Vincerete hor, se vincerete poi.

Io fuccedo in fua vece, il fenno humano Si mifura con l'opira, e già minore Io non haurò d'effercitar la mano Di quei, ch'egli hebbe, ò volotade, ò cuore: Confortianci pur dunque, a mano, a mano Mostrerà il ferro, e mostrerà il valore, Che il morir d'una testa a noi non sura Disciplina, virtù, conssilio, ò cura.

Due Legioni io lascerò, che il passo
Tengano a quei, ch'entro a i ripari stanno,
c Onde calar precipitando al basso
Non possan rouinos al nostro danno;
E'l nemico appressar, consulo, e lasso
Già, già veggio, pien di mortale assano,
Che il pauentoso a contrastar col forte,
E', sumo, esposto al vento della morte.

E con

- E così detto l'animofa faccia
  All'effercito suo volge Morcasto
  Contro la Bulgheria, ch'omai s'affaccia s
  Quasi augel di rapina, al proprio pasto:
  Fermasi il Re de Miss, e si procaccia
  Il miglior sito al martial contrasto,
  E in rileuato luoco hor questa, hor questa
  Squadia rimira, e poi così sauella.
- Io non v'essorterò, che non s'aggiunge Sferza, ne sprone a corridor veloce, E a gli animi gentil, s'honor gli punge, Non tà mestiero a stimolar la voce: Alle nostre vittorie hor si congiunge Il fauor delle Stelle, e della Croce, E se vincemmo già l'Vnghero, e'l Greco Sotto altra insegna, e che saremo hor seco?
  - Col cor prefago a chiare note io legg o
    Già la vittoria a ciafchedun nel volto;
    Che Dio la feriue; e già le frondi io veggo
    D'eterno Lauro a gli elmi voftri auuolto:
    Non mancate a voi steffi, al tro no chieggo;
    Non è forte vno stuol, per effer molto,
    Di valor, non d'orgoglio hà d'vopo Marte;
    E non di moltitudine, mà d'arte.
- E dicendo così, dapoi che il piano, Ch'è trà 'Pannoni, e gli Aluari decrefce, Il Re di Bulgheria leua la mano, Gli ordini aprendo, e breue fpatio n'efce, E getta l'hafta, onde fon rotte a Giano d' Le porte, e col furor l'ira fi mefce, Ed ecco omai, che l'un nemico preme de L'altro, e'l Giel fi conturba, e'l lito gemes.

#### 366 Bulgheria Convertita

Il nembo antecursor de sagittari
Vna,e due volte omai rapido è scorso,
Et altrettante da gli affalti amari
A i fidati ricoueri è ricorso;
E già le prime file a i lor più chiari
Fanti,e caualli hà rallentato il morso,
Rotto è il confine in quella parte,e in queCozza,e risuona omai testa co testa. (sta)

L'vn contra l'altro, gli Vngheri, e i Treballi !
Artuotano appoggiando vsberghi, e ſcudi,
E fi sforzan d'aprir gli opposti calli,
Spinti dalle man forti i ferri crudi :
Ardiscono i magnanimi caualli
D'o ppor contra le picche i petti ignudi,
Frange il ferrato pie l'haste nemiche,
E calpesta trà'l fangue elmi, e loriche.

Di bestemmia, e di strida, e di minaccie L'alta confusion forge alle stello, Prima son del morir morte le faccie Con sembianze terribili, e rubelle: Non è feruido cuor, che non s'agghiaccie Frà tanti vecifi, in queste squadre, e in quel-Fuma la terra, e gorgogliante, e rossa. S'impadula di sangue, e s'empie d'ossa.

Fanno l'arene a gli abbattuti, a i morti',
Con lor loto funchre orrido letto,
Giaccion fotto'i languenti vecifi i forti,
E fotto il morto ha'l moribondo il petto;
Fioche voci, man tinte, occhi difforti,
Rotte minaccie dal furor d'Aletto,
Grida, oltraggi, percoffe, ingiurie, & onte,
Fan la valle muggir, tremare il monte.

Fer-

Fermati penna, oue tu fproni in vano L'industre corso, e peruenir non puote A mostrar l'ira, e lo spauento insano Onde il Bulghero audace vrta, e percuote, Chiama in foccorso della stanca mano Il pennello d'ARPINO alle tue note,

E per noi fa veder quanto già feppe In Campidoglio colorir GIVSEPPE.

Mira pallido Alberto; e mira Oldrado

Dalle trincere alla battaglia intenti, Che la zuffa s'intreccia, e corre il dado Della fortuna infra l'opposte genti; Dunque,il Prence parlo,fi tenti il vado, Che badiam noi più neghittofi,e lenti ? Arde feco d'ardir nella lorica Del creduto Eritreo la bella amica.

Mà l'amato d'Elcina aggiunge folo Al risoluto ardir cauto configlio, E dice a lui, ch'a declinar nel suolo Peníar fi dee con lo schiuar periglio : Ben poi s'incontrerà la morte, e'l duolo, Giunti all'uniuerfal fero scompiglio, Scendiamo accorti,io de'nemici scorgo Le schiere opposte, e de i pesser m'accorgo.

Preuista ha l'Vngheria la nostra vscita, E con due legioni il varco ferra, Onde fol con la spada, e con la vita Fia duro aprirlo in perigliofa guerra: Ma facendo da banda altra fortita, Fratti i ripari in vn momento a terra, Noi sarem più riordinati pria, Che il pantir di quassu sappia Vngheria. · His C

### 368 Bulgheria Convertita

Così conchiufo, in vn momento è rotto Ciafeun ritegno, e'l torbido torrente Rapido feende a riunir di fotto L'onda mortal dell'animofa gente: Lafeiano i corridor l'vfato trotto, Sciogliefi alla carriera il piè corrente, Ed ecco approfimar Trebelo vede L'amiche fquadre, oue il bifogno il chiede.

E dalla riua, che il Danubio inonda', Gli ordini propri allontanando al quanto, Guidagna il piano, e rimaner fà l'onda Libera, e difarmata al defiro canto: Far, ch'ei fugga il nemico, e lo circonda Tanto, ch'arrini all'altra gente accanto, E l'una omai con l'altra parte accolta, Canapo di più corde infieme auuolta.

Cosi'l Pianeta, che mantiene il giorno
Aucor dapoi ch'è dileguato il Sole ;
Lento allungando il giouanetto corno;
Per lo feren della ftellata mole ;
Lo riconduce alla fua fpera intorno;
Con apprefiarfi, oue appoggiarlo ei vuole,
E'l Cielo ammira il fuo candor fereno.
Fatfi d'un ciglio angusto vn'orbe pieno.

Con l'enita virtù l'Aluaro poi
L'effercito nemico vrta, e percuote,
E i cori infiamma a gli animofi Eroi,
Con l'effempio Trebelo, e con le note,
E due, e trè volte replicando a'fuoi:
Hora è'l tempo mostrar ciò, che si puote,
Qui consiste la palma, è questo si punto
Guerrièri miei, doue con voi son giunto.
O viu-

O vincere, ò morire, o quello, ò questo . 44 1 Cofa non v'è di mezzo. lo Duce, io Padre, Vo più tosto con voi Lauro funesto, Che perditrici conseruar le squadre, lo non cedo, io non torno, io no m'arrefto, Vrto la morte,e l'armi orrende,& adre, Segua l'essempio il mio fidato stuolo, E non mi lasci abbandonato e solo .

Ed ei, quasi magnanimo Leone, Dal digiuno, e dall'ira acceso, espinto, Di belue ad affrontar fero squadrone, Ch'han di pasciuto sangue il labro tinto : Sferza fà della coda, e nel fabbione ( A Raspa con l'ugna a seppellirui il vinto, E dall'antro del ciglio orrendo,e fosco, Spira co-i furor fuoi la fiamma, e'l tofco.

A feguir l'animoso inanimisce, Se stessa ogn'asta, e'l proprio taglio arruota Ogni flocco, ogni spada, e pria ferisce, Che la man del guerrier la vibri, o scuota. A si franco valor, che tanto ardifee . Sente il Pannon timiditade ignota, s Ch'ei non crede fentir, benche la fenta, Emon sà di temer, mentre patienta.

L'Vngheria fonrapresa è quasi a vista Diferpentato orribile gorgone, Poco par che s'aiti, e mal refista Ahvalore, al configlio, alla ragione: Più, e più sempre il fero Conio acquifta Nel diuider l'effercito Pannone ; Al fin differra ogni interposto inciampo, Paffano i primi,e paffa intero il campo.

#### 370 Bulgberia Conuertita

E come al traforar l'onda Lemana
Impetuofo il Rodano fi fcorge
Correr diffinto, e lucida, e fourana,
Per lo diuifo vmor fua fretta forge:
Tale il valor della picta Criftiana,
Che il Rè conduce, e Dio difende, e fcorge,
Rompe, frange, calpetta, vrta, fracaffa,
E morte infanguinata a tergo laffa.

E non speri mai più disciolto, e rotto
L' vighero riunirsi, ò far difesa,
Strage è fatta la guerra, e l'erro ghiotto
Del sangue adépie ogni sua brama accesa a
Non ha legge il timor, grido, ne motto
Più non s'attenda, omai la suga è presa.
E la Pannonia dissipata, e sciolta
Al ferro vincitor gli omeri volta.

Mà come in mezzo alle mature spiche, «Sparse dal vento, immobil pioppo resta a Frà le proprie falangi, e le nemiche Morcasto inalza la superba testa , E le lance, e gli stocchi, e le loriche Vra, preme, rispinge, e non s'arresta, E grida, oue si var la suga vostra E giunta al siume, e glicl'addita, e mostra,

Saluarui adunque, o fuggitiui, a nuoto
Credete ? e'l ferro folo il voftro fcampo;
Io vi faluo col petto : E pure a voto
S'ingegna opporre allo fpauento inciapo,
Che gia dell'iftro in full eftremo loto
Sdrucciolar vede in mille parti il campo,
Màlui, che indarno grida, hà discoperto
A se non lungi il generoso Alberto.

E dis-

- E dice ad Eritreo, che nulla, o poco
  Dal caro oggetto allontanar fi puete,
  Tanto lo firinge il vincolo del foco,
  Coperto in lui dalle fembianze ignote;
  lo Renedetto a mio fauste invoco;
  Tù congiungi le tue con le mie note;
  Ondei pronto fi muoua a i nofti prieghi;
  E gratie al doppio intercessor non nieghi;
- E vibrando il garzon farissa acuta,
  Dice egli, Anima fanta, in cui missido,
  Tù la mia destra giouanile aiuta,
  Che l'accogliesti al tuo pietoso nido:
  Glosia a te renderà la mia feruta,
  Sè'l comune auuersario in guerra vecido,
  Che nel tuo Tempio il popolo deuoto
  Ammirerà da me l'appeso voto.
- Mà con tacito fuono, ond'ella possa
  Portar nel petto i bei desir celati,
  Parla Orontea. Sè la mia carne rossa
  Co i pruni resi, a mio cassigo armati,
  E tisu caro in sequestrata sossa
  Scorger del pentir mio gli occhi bagnati,
  Reggi il colpo d'Alberto, e l'aunalora,
  Si, ch'ei trions, e l'aunersario muora.
- Ode l'vn, ode l'altra, e porta l'hasta D'Alperto il Santo, e'l frassino ferrato Giunto alla mole disdegnosa, e vasta, L'vaghero trapasso nel manco lato : L'vabergo il colpo a ritener non basta, Che s'apre anco la via dentro al costato, E nel più alto cor consisto il telo, Morte v'impresse, e l'ingombrò di gielo. A

### 372 Bulgheria Connertita

Al fulmine mortal cade la torre
Dell'armi,accópagnando il fier germano,
E lungo ípatio ad abbracciar trafcorre,
Spargendo l'armi il fottopofto piano:
L'anima freme, e non fi vuol difetorre
Dal rotto albergo, e fi coruccia in vano,
C'habitar non vi può fpirto di fuoco,
Trouando in ghiaccio effer cagiato il loco.

Perduto il fenfo, e immobilito il moto,
Che l'vno, e l'altro il fuo morir gli toglie,
Lieto Eritreo dell'adempito voto,
Corre a predar le conquiftate spoglie,
E qual bracco fedel si getta a nuoto,
Se l'arciero infrà l'onde Anitra coglie,
E l'elmo, c'i brando, e l'orrida lorica,
Tragge al caro garzon la bella amica.

E dice; Ecco le spoglie, e non già sole
Si denno a voi, che non minor ferite
Scoccan da gli occhi vostri, e le parole
Freno troppo sugaci, e troppo ardite:
Ei non l'intende, & ella anco si duole,
Che dal caro suo ben suffero vdite,
Aih bella, e valorosa imperatrice
D'Amor, che lo condanna a quel che sice,

Mà poi, che Balaton giace, e Morcasto, E nessun de l'annoni il campo regge, Fugge si, come esposte al fiero pasto, Fuggon dal lupo le smarrite gregge; Segue lo stratio incrudelito, e vasto, Non hà l'vccssion termine, o lego. Caccia, suga, e calpesta il Rè de Miss. Ab battut, tremanti, egri, & vccisi.

#### Libro Decimoquinto. 373

Sparfa Vngheria da i vincitor Traballi,
Termine militar più non fostiene,
Sdrucciolan l'armi,fdrucciolan caualli
Dell'Istro a macolar l'onde, e l'arene;
S'ingombrano le riue, empionsi i calli
Dal numero maggior, che soprauiene,
Cade la turba, e si consonde, e mesce,
E del sangue cosparso i si sume cresce.

Corre la militar confusione,
Con pié gelato alle trè naui auuinte,
D'albero disarmate, e di timone,
E d'ogoi arnese impouerire, e scinte,
E la prima aggrauata omai depone
Il suo pondo souverchio all'acque tinte,
Beuon gli orli il Danubio, indi frà l'onde y
Senza più rapparir tutta s'asconde.

Dal fiume allor, che i pauentofi inghiotte, parte de i nuotator forge, e s'innalza, parte nei grembo alla cerulea notte
Frà spumanti voragini trabalza,
Mà frà quanti appariscono, Ascarotte
Poggia full'acque, e fulle braccia s'alza,
Vede la classe, ond'è Trebelo vícito,
A vincer pronto, a souuenire ardito.

E la naue arriuò doue Orione,
Dal Rè lasciato, a i remiganti impera,
Naue, che peclunghistima stagione
Risarcita più volte, e men leggiera;
E però se ne và dallo squadrone
Più tarda a calpestar l'ampia riuiera;
Di lei per sianco il nuotator s'accosta
Trà remo, e remo all'intariata costa.

#### 374 Bulgberia Convertita

E la man destra alla sua sponda alzata;
Alza Otion la spada, e la recide;
Ergici la manca; e gli riman tagliata
Dal Capitan, ch'ogni suo necuo incide;
Mordere all'hor la sponda insangninata
Col dente audace il nuotator si vide;
Hà siterzo colpo, a lui troncato il collo;
Esca del muto armento al rio lasciollo;

L'altre due naui adescatrici, al lito
Lasciate pria, come Trebelo volse,
Dieron vano soccorso allo smarrito
Campo, che rifuggendo a lor si volse,
Pochi sottratti a numero infinito,
Che il sume in grebo a breui passi accolse,
Annegar vide il Bulghero e dall'onde
Gettarsi i corpi ali arenose sponde.

E non-foccorre il tramontar del Sole A quei di terra, che la bianca Luna, Anco lucida più, ch'ella non fuole, Non permette del di perdita alcuna, E dalle piagge inhabitate, e fole, Scacciando l'ombra ingiurioia, e bruna, A i Cattolici ferue, e gli accompagna Gli Vuglieri a difertar per la campagna.



# LIBRO XVI.

# SE

#### ARGOMENTO.

E' il defunto Odislao lodato, e pianto.
Il configlio in Sosia, che il Rè s'ammetta.
Risolue sì, mà non n'ottiene il vanto,
Riucce la chiaue di veneno infetta,
L'assaita città si strunge intanto;
Percuota Oldrado vna mortal saetta,
Ch'Elcina auuenta; il Rè dal siero assaita
Ristrae le schiere, e l'assicura in alto.

lero guerrier, che in ostinata impresa
Effercito la man, retta dal core ,
Ripone il ferro , e nol tormenta offesa,
Mentre all'impeto ancor cede il dolore ;
Ma lunge poi dalla mortal contesa,
Venendo men l'accidental calore,
Sente le piaghe, e infanguinando il lito ,
Consente ai dolor suoi d'esser ferito.

Tale il Bulghero campo anco feruente
Del calor delle palme, e degli allori,
Dell'eftinto Odislao doglia non fente,
Nè il tormentano al viuo i fuoi dolori:
Mà poiche tempero l'hora fuggente,
Con tardo gielo i mattiali ardori
Sopra l'eftinto Eroe per ogni canto
Si verfa amaso, e fi raddoppia il pianto.
Pian-

## 376 Bulgberia Convertita

Piangono i veri, abbandonati amici, Piange ogni Duce pio, piange ogni schiera, Duolsi la turba de minori vefici, Strascinata s'affligge ogni bandiera: · Mormora in rauco fuon note infelici La tromba addolorata in veste negra. Ei parenti in gramaglia al gran feretro Reggon le faci luttuole indietro .

Giace armato Odislao foura ampio letto Per tutto inuolto di velluto ofcuro, E serba tuttauia l'essangue aspetto Gli atti, che venerandi in vita furo : Sorge vn trofeo fopra ogni canto eretto, Memoria illustre al secolo futuro, E i caratt eri eterni ogh'atto forte Serban viuace ancor dopo la morte

Mà come il negro Buffolo al Cipreffo, All'Abete superbo il Mirto cede. Ogni dolor da ciascun'altro espresso. Quel di lacinto lagrimolo eccede: Di bianca newe il bel garzone impresso No viue anch'ei mentre al pallor fi crede , E fra di lor questo dinario è solo, Ch'uno estingue la spada e l'altro il duolo.

Nipote è d'Odislao, conforto, e speme-Sola viuendo alla cadente etade, Che del proprio legnaggio ogn'altro feme Arido a terra, e infruttuofo cade. Corre al feretro il giouanetto, e geme, Lacera l'innocente sua beltade, Frange i biondi capelli, e'l fen percuote, Indi sfoga il dolor, con queste note. Aib

Aih Zio crudele : abbandonato,e laffo Pur potefti così dunque lasciarmi? Chi reggerà de'miei verd'anni il passo? Chi fia mastro alla man di regger l'armit Non capina amendue l'estremo sasso? Non poteua a lui presso al Sol celarmi? Aih dura terra,e perché due congiunti Softener vruise rifintar defunti ?

Vite fenza fostegno, anzi fermento Lacero, e nudo io fenza tè rimango Sparso per terra, oue m'aggira il vento De'miei sospiri, e la mia vita piango: Tù fornisci il tuo corso, anzi contento Quafi intatto Ermellino esci del fango ; lo fon, che resto, oue m'vccida il duolo, Senza alcuna pietà negletto,e folo.

Aih morte, vltimo sì, mà non maggiore Sei tù degli angosciosi, acerbi mali; Del tuo ferro è più crudo il mio dolore, Pungon le pene mie più de tuoi strali: Con vn folo fospir passa chi muore, Mille io ne spargo, e tutti lor mortali, E non posto morir, ch'io sarei priuo Della mia pena,a cui rimango viuo.

Mà voi perché infegnarmi ingrato Zio Hora a ferire, hora a schiuar percossa, Se voleuate poi porre in oblio, E ridur la mia scola in cupa fossa ? Voi mi lasciate a mezzo il corso, & io Quale hauro più, che sostener mi possa, E qual'altro sa tanto, ò tanto vale? E di mastro peggior poco mi cale.

#### 378 Bulgheria Connertita

Oime, nel luogo mio, voi mi dicefte,
lo ti porro, conuiene omai, ch'io post;
Her l'aspettate heredità son queste,
E gli estremi per voi dolci riposi?
Amici, che saluar lui non poteste,
Ferite mè, del mio dolor pietosi,
Ch'è sol nel petto mio consitto strale,
L'vnica medicina a tanto male.

E ben l'vsero io di propria mano.
S'al Fisico giamma; curar se stesso.
O privarsi di vita al seme humano.
Per legge di ragion susse concesso.
Che saro dunque, a lamentarmi in vano.
Gerchero solitario ermo recesso.
Per mezzo i boschi, e da i dolenti lumi.
Spargero notte, e di perpetui siumi.

Mà comparendo infrà la gente mefta

Il Re,più forge, e fi raddoppia il lutto,
E non rimane in quella fchiera, ò in quefta
Labro alcun taciturno ò ciglio afciutto.
Et ei s'affisia all'honorata testa,
Che tanto seppe, antinedendo il tutto,
E tante palme a liuoi trionsi accosse.
E in si fatto parlar gli accessi sciolse.

Scrine l'huom se medefino, e quando foluc I capatteri altrui l'eftremo fato, E sparge sopra lor l'ultima polue, Non si cangia mai più quanto e segnato. Felice tè, che se la morte inuolue, Fur come ogn'altro il tuo caduco stato, Porti gli annali tuoi, doue sian letti Dinanzi a Dio tra i spoi guerrier perfetti. E ter-

E terminando il gloriolo corlo,
A caratteri d'oro in terra scritto
Fuor dell'inuidia, e del suo fiero morso
Nell'empirea magion trionsi inuitto;
Chi si sente per te d'affanno morso
Nell'Angelico essercito descritto,
Si duol, che i nostri danni in Ciel tu schiui;
E'l sicuro tuo legno al porto arriui.

E qui fi tace, e le famole spoglie,
Con quelle di Francon Trebelo accoppia,
E di Donato alle facrate soglie
Rimanda a sepellir l'estinta coppia:
L'Ostiense amendue nel Tempio accoglie,
Doue il seruido pianto si raddoppia;
Per lor si prega, e il corruttibil peso
All'ima terra, oude su tolto, è reso.

Ricade intanto ogni notturna face,
Ch'era forta dal Gange, onde Trebelo
Al fin vinto dal fonno vitimo giace,
E poi fi leua anzi il cangiar del Cielo:
E rifuegliando con la tromba audace
Da i fonni ogn'arme, ogni fopito telo,
Gli diloggia dal colle, e in ver Sofia
L'ofte fedele in ordinanza inuia.

Per certi anuifi hauea Trebelo intefo,
Che Flauio in vn con le pagane schiere
Hauea già di Sofia possesso preso,
Suentolauano in lui le sue bandiere:
Mà non sà già, sà riuoletla inteso,
Ei la deura contro di lui tenere,
Inteso hà ben, che i terrapieni ingrossa,
Rinsforza ogni bastion, cana ogni sossa.

### 380 Bulgheria Conuertita

Segno, ch'ei teme affalto, onde pronifto Trouar fi vuole,e da temer non haue, Se non del Padre, e de campion di Crifto, Mà più di lor, delle fue colpe ei paue: La Città ferra vn popol vario, e misto, A cui lo sparger sangue è duro, e graue; E dagli affalti, e dagli assedi aborre, Che rifugge alle morti i figli opporre.

Cosi dal fiero Principe diffente
La maggior parte, e la miglior camina
Col gouerno del Rè; corre feruente
La giouentù come la forona Elcina;
Turba folta, e leggiera, e che fouente, (na,
Qual fronde al veto, hor quà, hor li s'inchiQuindi il popol diuide ogni configlio,
Parte al Padre aderifce, e parte al Figlio.

Quando Sofo a Sofia le fondamenta
Aró full'Iftro, e raguno primiero
Le disperse cappanne, a due giumenta
Fece il vomere trarre, vn bianco, vn nero;
Pacifica trahea l'orma più lenta
Il destro, e il manco impetuoso, e fero
Torceua il solco, e incaminarlo in vano
Tenta dell'arator l'esperta mano.

Seconda il primo alla città fututa
Reggia di Bulgheria Genio benigno;
Peruerte l'altro, e le nafcenti muta
Guafta della città fpirto maligno;
E fempre po fenza cangiar natura
L'yn fu padre a Sofia, l'altro patrigno;
L'ano a fuo prò qualunque ffudio intefe,
L'altro quanto potè fempre l'offele.

Ho-

Hora in si graui moti, il primo prende Prouido a incaminar la miglior parte Con diritta ragione, e l'altro accende Gli animi folleuati al fiero Marte: Sofia fospesa, e irresoluta pende, E per deliberar, le genti sparte Chiama a configio, oue ciascuno esprime Ciò che per meglio alla sua patria ei stime.

Suona a martello in full'eccelfa torre
L'adunatrice popolar campana,
Rende pallidi i volti, oue trafcorre
Al cor pietà pericolofa, e ftrana:
Lo sbigottito popolo concorre
Col pie gelofo alla magion fourana,
E la fala maggior n'è tanto piena,
Che il fuol ne geme, e lo capifce appena.

Sopra gli altri a parlar primiero ascende Oronte, huom furibondo, e che non mira Torto, o diritto, e in tenebrose bende La ragion chiude, e sol dà luoco all'ira. Folgore, che da i nembi si scoscende, E tra l'alte caligini s'aggira Sembra l'aspetto, il suon rimbomba, e pare Quando si spezza in cauo scoglio il mare.

Non è di Flauio, e non d'Elcina amante, Mà di ferocità fero ministro; Spiacegli di veder, che trionfante La Cattolica Fè gl'ingombri l'Istro: Non ch'ei brami la sua, mà l'ignorante Barbarie il ferma a non cangiar registro, E non può sopportar l'anima audace, Che lecito non sia ciò, che le piace.

### 382 Bulgheria Conuertita

Proruppe, e qual configlio? altro configlio Noa v'è, che d'ubbidir, fe Flauio impera, Tornis il padre alla cocolla, e'l figlio Regga lo feettro, ei non è più qual 'era; Non fi conciti qui nuono bisbiglio, Traslata autorità non é più intera, Morto al modo è Trebelo, hor come mor-Sepelirà chi dominare è fcorto ? (to

E chi vorra, per vibidire a i morti, Prender la viua autoritade a scherno i Non sia che s'assicuri, o si conforti Chi non osa affrontar lo stesso inferno. Io de Cerberi oscuri, e delle morti Faro più negli opposti aspro gouerno, Et a cui si ribelli al mio Signore, Strappero io con questa mano il core.

Io punitore in chi delira, io voglio

Effer l'empio carnefice; E si fera
Apre la vampa dell'orrendo orgoglio,
Che meno ardendo il fosco Ciel s'annera;
Sparser le voci sue di fiamme il soglio,
Vacillando tremo l'alta ringhiera,
Da cui, con quel suror, che rio dal monte
Cade all'in giù, precipitoffi Oronte.

Lieta all'hor dell'annuntio Elcina bella, Cui tofto ogni accidente è riferito, Lui protettor di quella patria appella, Lui difenfor degl'idolatri ardito: Così liberamente fi fauella, Non con ambage, o timido, o fmarrito, E chi fara', che contradire ardifea, E ci franco valor non l'atterifea;

Мà

Mà sbigottita si, non perfuafa
Dall'audace parlar l'accolta gente,
Guarda pur s'alcun dica, e le rimafa
Scoppi da petto alcun, virtù lucente;
Arcadio fiscui neflun'embra inuafa,
Generolo di cuor, fano di mente,
E ful pulpito fteffo, ond'era fcefo
Oronte, e fenza indugio Arcadio afcefo,

L'età canuta omai, le tempie, e'l mento Circonda,e maestà gli accresce il pelo, Giouane cobattè, mà graue,e lento Vecchiezza il vince,e-de troppi anni il gie-Pur la Fede, e l'amor non su mai spento, Per fiacchezza senil verso Trebeto, E in qualunque stagion fresa, o matura, Amico è di virtù, non di ventura.

Girò lo fguardo all'adunanza in volto
Vna,e due volte, e poi fermoffi in cui
Crede il fenso migliore,e il suon disciosto a
Liberi proferi gli accenti sui:
Non d'aspetto feroce, ò crine incolto
Temer vol, temer'io pensi costui,
Che siam suor della culla, aspri sembianti
Rechin paura a i pargoletti infanti.

Io, che temere in giouentù non volli,
Quando perder potea più lunga vita,
Hor nol farò, che con gli effremi crolli
Declinar veggio, e traboccar finita.
Alla firpe Real non ai rampolli
Fù la corona Bulghera largita,
Anzi data in merce di proue fatte
A gloria fua, da chi per lei combatte.

Gen-

## 384 Bulgberia Conuertita

Cento volte mirò di iangue inuolto
La Mifia il proprio Re lacero, e flanco
Ber con l'elmo a i torrenti, e full'incolto
Terren chiamare i breui fonni al fianco:
Ne si feroce mai, ne mai si foltoPopolo s'incontro Germano, ò Franco,
Ch'all'arriuo, all'aspetto, al cenno solo
Non desse il tergo, e non sgobrasse il suolo.

Nè dee valer l'infidioso inganno,
Con mostrar, ch'ei sia morto, aperti i muri
Dalle machine sue, troppo il vedranno
Vino, a mal prò di chi sua fama oscuri:
Mà quando sussi il gran publico danno
'Per noi già corso (il Ciel tolga gli auguri)
E come ad vn Re morto il figlio herede,
Dou' ei s'elegge, in Bulgheria succ ede i

Io col mio voto, e tutti voi col vostro
A tanta elettion concorrer deggio;
Mà qual su lo squittinio, oue su mostro
Fauorenol concorso i lo gia nol veggio,
Nè per trassi Trebelo al sacro chiostro
Perder lo scettro dee, perder il seggio,
E il cangiar Fede, ò ben, ò mal che sia,
Non è donare, o risiutar Sosia.

Sè migliore, o peggior fia la nouella
Fede, ò l'antica, io non l'affermo, ò'l dico;
Mà che monta però, che questa, ò quella
Ne renda vn Nume, ouero vn'altro amicol
Sè il Rè non ci costringe, e non ci appella
A feguire il moderno, ò l'vso antico?
Creda ciascuno a voglia sua, mà quelli,
Che discorda da lui, non si rubelli.

Come fà della fua la propria voglia
Libera all'alme, in ogni petto ei laffa;
Onde non è ragion, ch'altri fi doglia,
Se Dio lo fpira, eà nuouo culto ei paffa,
Mà che il proprio dominio a lui fi toglia,
Refii fua poteftà men dica, e caffa t
E fia Flauio, che l'vrti, e lo refpinga
Dal Regno, e contra lui la fpada firingat

Quando giurammo al Rè Trebelo omaggio ;
Chi promife al figliuolo, e non a lui ?
Vna meta ha la fede, vn fol viaggio,
Non può voltarfi a fatisfare altrui ;
Amifi il Figlio si, mà non oltraggio
Si faccia al Padre, & a gl'imperi fui ;
Et egli apra la mente al fiero ecceffo,
Ch'ofa ferir chi generò sè fteffo .

Qual fu mai Lestrigon, qual'Arimaspe, Che tanto ardiffe ? e di si crudo tosco Quando s'armo giammai vipera, od aspe, Orso in Alpe ruggi, Leone in bosco ? E quando il Sol giammai dall'onde Caspe Fin là, doue ei tralascia il Mondo sosco. Sceleraggine vide eguale à questa, E non sulmina il Cielo ? e non tempesta?

Ben s'acciecó ne'suoi disdegni Oronte,
Per non vederla, e se suelati i lumi,
Mai porterà nella tranquilla fronte,
Son certo, aborrirà gli empi costumi.
Della publica se, non d'ire, ò d'onte
Priuate, ombre sugaci, e breui sumi
Si tratta, ò Senatori, e di tai note,
Che mai tempo, od oblio purgar no puete.
R. Dun.

## 386 Bulgberia Connertita

Dunque ioso ben, che non vorrà neffuno Mai ribellarfi, e franger quel legame,
Che ne trae dalle belue, e quando alcuno
Frange il fanto fuo nodo e fiera infame .
lo, s'altri non mi fegue, andro fol'uno
Douc ragione, e fedeltà mi chiame.
Opporrommia i rubelli, e Flauio ftefio
Non fia faluo da me nell'empto eccesso.

E dicendo così, come raccoglie di Di quà, di là dall'affetato Egitto
Il Nilo ogni rufcel, che fi difcioglie
Da i monti,e fe ne corre al Mar diritto;
Mena feco i penfier, mena le voglie
Arcadio orator faggio, animo inuitto,
Scudo, della ragione, e della Fede
Muone il Senato a feguitarlo il piede'.

Hor che fai Dragomauno: ecco l'vnita Piena s'inuiaper differrar le potte, Et aprir la città mal cuftodita, E mal violentata a cangiar forte; E s'inuian per le chiaui alla Melchita, Là conferuate dalle guardie accorte, E le prende da lor chi tien la cura D'aprire i passi alle guardate mura.

Scita di natione è la nutrice
D'Elcina, e fitiafer lei le prime fafce,
Doue apprefe in Emonia ogni radice,
Conobbe ogn'herba, one s'apprende, o naScorfe poi più lotana ogni pendice, (fcerietra, o gomma no ha, che indietro lafce,
Maeftra è di malie, tofco, ò veleno
Nuocer non può, cui no difcerna appierao.

#### Libro Decimofesto . 387

Dragomano per tanto, hor che Brunafo Dello spirto Diuino anco tremante, Suonar verga, aprir voce, ò muouer paffo Non oseria, con le smarrite piante; Prende in vece la Scita, e'l fianco laffo Le inuigorifce, a mal' oprar coftante, E di rouine ambitiofa, e vaga Nulla manco trouò l'orribil Maga.

Et ei rapidamente al cor le spira, Ch'ella precorra, e le pendenti chiaus Spargad'vnto di peste orrenda,e dirag E'l ferro ler d'orrenda morte aggrauis Ella non bada, e verso lei non mira Neffun, che non prefume atti si prauf à Finge ella fantità, tinge l'aspetto. Di pallor mefto, e fi percuote il petto.

A fuo tempo costei serpi, che vanno Di lancio, in lancio, a guifaidi faette Distrusse al fuoco, e le congiunse al danno. D'herbe maluagie, e d'atra nebbia infette Botti battute, e nel rabbioso affanno Alle mamme lattanti vnite,e ftrette ; E trassene da lor liuido, e fosco L'alimento primier conuerso in tosco.

Dalle Vipere,il Maggio,hà roder fatto Teneri pargoletti, a i Bafilischi Da gli occhi verdi il vené verde hà tratto ; A gli Afpidi bà d'amor percosso i fischi, E vecifi lor,quand'eran giunti all'atto, Che l'infocata venere fi mischi, E col sangue, e la spuma hà mescolati Arlenichi, Napelli, e Solimati. 103

#### 388 Bulgberia Conuertita

Ragni, é Pirauste, e Vermini, e Scorpioni, Che generó dell'arso Polo il vento, Nel Bassilico verde, e Stellioni, Che su produtti al Calabro Tarento: Ciò che Libia conserua, e ciò ch'espone Il Nilo, ò l'vegia trae di Beneuento, Costei raccolse, e i zossi, e le miniere Osò tentar più scolorite, e nere.

D'Acheronte i bollori, e le feruenti Faci, l'audace Strega, e le Cerafte Traffe, e rimescolò-con peci ardenti Lezzo di sepolture antiche, e guaste, Lagrime di Chimere, e di nocenti Sulla sponda a Cocito ossa rimaste, Tolse dall'aria il fulminar de' nembi, Ch'il mezzo abbrucia, e non riscalda i lebi.

Di si fatte materie asperso, & vnto
Quel ferro hauea, che la città diserra,
Senza esser vista, e fornia l'opra appunto,
Che il popol entra a terminar la guerra:
Per aprire al suo Rè primiero è giunto
Arcadio, & esso ogni contrasto atterra,
Che il seguon molti, e sbigottisca fronte
Flauio incontrarlo, e no s'arrischia Oronte,

Con riprender lo spirito guerriero
L'Heroe, ch'hà tanti seco, e nulla paue,
La sua destra animosa erge primiero
Alla mortal contaminata chiaue;
Ma come auuien, se insidioso arciero
Coglie trà i rami il Rossgnuol soaue,
Cade dal tronco, e in va momento perde
Con le piume trafitte il canto, e'l verde.

Tal cade il Senator trà tanti fui
Perfuafi al douer fidi conforti.
Vn momento l'imbianca,e fono in lui
Gli occhi in vn punto abbacinati,e torti.
E'l ferro,che la Maga a i danni altrui
Dianzi imbrattò di fubitane morti,
Sdrucciola dalla man,che nulla fente
Sciolta de'nerui, e più che neue algente.

Albio,ch'era vicin, la chiaue prende
Di terra, e tocco il crudel ferro appena,
Soura l'amico fuo morto fi flende,
Aggrauando con lui la facra arena.
Cade il pio Conuerfan, mentre s'arrende,
Per folleuarli, e'i fuo morir l'affrena,
Che il venne a macolar nell'ima veffa
Del caduto primier la man funesta.

Vede Arigon di tanta morte impresso L'empio instrumento, e ben da lui copress La pestifera lue, non si fà presso, Mà teme anco lontan l'orrenda osfess. Chiude le ciglia, e per lo sguardo stesso Paue estinguirsi in lui la vita accesa; E mira altroue, e così ferma il lume Di là dall'onde il passaggier del sume

Gli altri feguaci attoniti, e lontani,
Nè d'apprefiar, nè di guatare arditi,
Fuggon la mort e, e con tremanti imani
Schiuano i Sacerdoti i facri riti:
E non fanno trouar gli vifici vmani
Chi il gruppo estinto a suiluppar s'aiti,
Giace la chiaue, onde rifugge, e volue
Timida del morir la stessa polue.

R 3 Frang

## 390 Bulgheria Convertita

Franco all'hor grida, e baldanzofo Oronte,
Hor di chi parlo meglio Arcadio, od'io,
Ecco le proue manifefte, e conte,
Giudici fon trà noi la morte, e Dio.
Riman confufo, e con dimessa fronte
Contradir non ardifce il popol pio,
Il Rè s'eclude, e i rubellanti, & empi
Prendon baldanza da gli orrendi essempt.

E non s'apre Sofia ; mà fi difende
Da chi l'vfurpa, e la mural corona
Con intrepido cor sù i merli afcende,
E imperiofa ogni lorica fuona .
Trebelo a ciafcun fegno omai comprende
La rotta fede, e pur s'auuanza,e'fprona
Caualli,e fanti,e più,e più difcerne
Sofia corrotta,e le fue frodiinterne.

Scorge ogni guardia in full'eccelse mura, Ch'altiera guata irriuerente, e muta, E l'ima porta, ch'alpro ferro indura, L'adito a lui medelmo anco risuta, Nel cor sospira, e con la fronte oscura Condanna in lei la fedeta perduta, Ne vuol soffrir, che inuendicata passi Tal fellonia ne rubel lanti sassi.

E poich'vna,e due voite hà ripercoffe
Le palme, aih figlio disleale indegno,
Qual furia infana a violar ti moffe
Il Battefmo, la Fè,la Patria,e'l Regno!
Mà Bio caftigherà con le mie poffe
La tua perfidia, onde refpinto io veg no;
E indarno cercherai, tardi pentito,
Benignità di padre in Re tradito.

Cee

Così prima trà sé, poi più diffinto

Alle proprie falangi. In questo nido

Dalla sua fellonia chiuso, e respinto

Da me si guarda il mio nemico insido,

Figlio non più, sia con tal nome estinto,

Rotto il aodo trà noi, ch'io già recido,

Habbian quell'vnion Flauio, e Trebelo,

Ch'hāno la notte, e'l di, l'inferno, e'l cielo.

Prima areranno ad vn fol giogo auuinte
L'Aggēlleje i Lupi, e fulle cime a i monti
Nuoteranno i Delfini, e in su refpinte :
Torneran l'acque a ricozzar le fonti al
E fi rauuiueran le faci effinte .
Mentre il fiume le bagni, e le formonti,
Che mai riforga alcun paterno affetto .
Moffo dal fangue a lufingarmi il petto.

Più non badiam, chi differifce il foco dei i la A piaga infiftolita, il fano offende il la Serimedio minor non ha più loco, de Prouifi quel, che tormentando incende la E poiche fourafte penfando vn poco de D'affalir la città partito prende, la da più bande ei compartifce, e muoue. Cli Aluari innitti all'animofe proue.

Town Cont.

## 392 Bulgheria Conuert ita

Bgia più d'vna machina murale L'alta parete a vulnerar s'appreffa, Ergonfi a i merli le forgenti fcale, Quello è celebre più, che manco ceffa; Ma contro a i falitor nube mortale Pioue di firai pericolofa, e fpeffa, Che tuonando la morte il fangue verfa, B ricade refpinta ogn'arme auuerfa.

Alzan, per deuiar l'armi cadenti,
Gli accorti affalitor pauefi, e fcudi,
E ne fan tetti mobili, e patenti,
Onde colpo nefiun gli arriui ignudi.
E fotto alle teftudini lucenti
Spingonfi gli arieti acetbi, e crudi,
E il ricozzar della ferrata fronte
Tremar fà il piano, e rimbóbarne il monte.

Gli affalitori a diradar le mura
Della felua dell'affe, altri le pietre
Scoppiano dalle frombe, altri l'arfura
Scaglian fumante, onde il pagan s'arretre;
Qualunque arciero alleggerir procura
Il pondo alle mortifere faretre,
Suonă gli archi tremăti, e in quella, e in quieParte fi fgombra la mortal tempesta. (sta

Al rinforzar del furioso assatto,
Al raddoppiar delle volanti ossee,
Cominciano a temer quei, che sull'alto
Spinge il Principe ardito alle disese;
E quando alcun de suoi, con fiero salto
O dentro, o suor precipitando scese;
Altro in suo luoco ei ne rimette, erende
L'animo a i vili, egli animos accende.
Elci-

Elcina anch'esta inanimir non resta,
E più doue più cura esser s'auuede,
Sù, per me si combatte, e chi s'arresta
Timido amante al paragon si vede:
Et ella hà indosso vna succinta vesta,
Che non arriua a ingomberarle il piede,
Sciamita, e mista tra vermiglio, e bianco,
Al tergo ha l'arco, e le saette al fianco.

E con baldanza intrepida, e ficura, Ella stessa volea sacttatrice Trà i guerrieri falir foura le mura, Quando s'oppon l'antica balia, e dice Ain che i doni d'Amore, e di Natura Sparger trà l'armi, e dissipar non lice. Turba vil, bassa plebe i dardi scocchi, Solo a voi tocca il sacttar con gli occhi.

E fe vaga del fangue, e della morte,
Mirat bramate alcun nemico vocció,
Dalla man vofita, e che la defita forte
Non porti inuidia al faettar del vifo,
Difciogliete il turcaffo, e fi comporte,
Che il fondo fia d'un mio veleno intrifo,
E quindi poi s'auuenteran gli ftrali,
Futti all'offese altrui sempre mortali.

D'vna chiaue sospesa al tatto solo
Cadder tre morti, hor che farà diretta
Dall'arco d'oro, e solleuata a volo
Nelle membra nemiche ogni saetta?
Ride la bella Donna al fiero duolo,
E desiando gli omicidi aspetta,
E la Maga adempiendo il reo disegno,
Sparge d'atro venen l'eburneo legno.

R s Nor

## 394 Bulgheria Connertita

Hor fi ferma la Donna, e l'arco piglia,
Sagittatia descritta al fiero Marte,
Bella, e succinta Amazone somiglia,
Col dardo in coccase col e chiome sparte.
E s'al muro difeso alcun s'appiglia,
Che sorga a lei della nemica parte,
Ella l'veciderà, così s'arresta
A qualunque apparenza attenta, e presta,

Si rinfiamma l'affalto, e de' feriti
Cade la turba auuilupata,e mista,
Si traboccano a i viuii morti vniti,
Qual con pioggia cader grandine è vista.
Ma pure Altorion soura gli arditi,
Con le braccia neruose vn merlo acquista,
Fortunio il segue, e'l suo poggiar soccorre,
E con la spada a i disensori occorre.

Mà contra il primo Ariodante spinge
Orrida sterpe, onde oscurossi Ardenna;
E dalla gloria prossima il rispinge
L'auuantaggiosa, e suribonda antenna;
Si regge anco Fortunio, e'l merlo stringe;
Scuotelo il sternemico, e lo tentenna;
Al fin lo suelle, e con la mole in braccio;
Trabocca il falitor, conuerso in giaccio;

E restando lassa dell'aspro dente
Pouero il muro, Ariodante il loco
Di se stesso riempie, e non consente,
Che lo torca di la serro, ne soco:
All'apertura orribile pon mente.
L'inuitto Oldrado, e così pensa vn pocos
Et io, doue la strada hà il muro aperta;
Che non ardisco a formontar sull'erras.

## Libro Decimofefte . 395

Salirós), che quando muora Oldrado (1) (2) Son fornite mie colpe, e con due fcale. Cógiunte infieme, que è più fermo il grado Animofo s'accinge, e pronto fale. Mà pria l'abito fpoglia eletto, e rado, (1) Che il campo addita, e non ritroua eguale: E trae dal capo fuo l'elmo, el cimiero). 27 Riguardeuole hor troppo, e troppo altero.

D'vna cuffia d'acciar s'arma, e difende in Il formontar dell'animota tefta ;
Pelle di Ceruo in ful ginocchio fcende .
Nuda d'arredi, o di coltura intefta.
Di velloso cotton, che nulla fplende ;
Le braccia inuolue, e, quella gaba, e quefta, E così yuole il giouane, che l'armi .
Suo cuore ignudo, e non l'aggravin l'armi .

E nol mostrino altrus, ch'oue la piuma
Sorge sull'elmo, a vaneggiar co i venti,
Ogni faretra a danno suo consuma,
Che non sanno altra via gli strai pungenti,
Mà qual vera victù mostrar presuma,
Schiuo d'ambitiose ombre apparenti,
La chiude incolta, e la nasconde, e cuopre,
E l'ardire, e la man riserba all'opre.

Cinge Oldrado animolo il lato manco
D'vo fidato suo stocco acuto, e corto,
E con fretta matura ardito, e franco,
Doue combatte Ariodante è forto.
E'l proprio ferro entro il nemico fianco
Spinge, e penetra il feritore accorto,
Doue l'ysbergo è mal congiunto, e giunge
Nelle viscere il colpo, e il cor gli punge.

K 6 Qual

·

## 396 Bulgheria Conuertita

Qual Tauro all'hor, cui la bipenne scende Trà corno, e corno appie del rito sacro Cade tremando, e le rauuolte bende Sparge del sangue suo l'ampio lauacro; Tal cadde Ariodante, e dall'orrende Ciglia, torcendo il soso guardo & acro, Perde, e minaccia il Sol, e sulle mura Sparge sua mole irrigidita, e scura.

Oronte all'hor, dou'ei lasció la vita, Gon la sua stero cambioj il passo serra, Mà feri la seconda anima ardita Oldrado, e'i forte nodo apre, e disserra; Cosi mal parla Oronte, e mal s'aita La lingua in pace, e la sua mano in guerra; Suenturato egualmente, ouunque ei vuole Esercitar la spada, ò le parole.

Mà poi ch'vn dopo l'altro il paffo cede Al vincitor nella città difela, E neffun terzo a i primi due fuccede, Che troppo è da temer si dubbia imprefa Il vincitor full'alte mura il piede Ferma, senza nemico, e senza osfela, Se non vile, o tremante, o inferiore, Al sao petto, al suo braccio, al suo valore.

Chiama i più forti alla falita Oldrado, Venite, io vi difendo, è noftro il muro, S'arretra il difenfor timido, e rado, E'l varco aperto è già per noi ficuro: Salifce Arnaldo, e dopo lui Corrado, Chiaro per proue, e per legnaggio ofcuro, Mà nobiltà fenza virtù congiunta, Chiama il forte guerrier luce defunta,

Sor-

Serge ful muro, e la ficura fronte
Accanto al vincitor ferma coftui,
Sicuri franno alle percoffe, all'onte,
Non pauen:an gli audaci impeto altrui:
Due son gli Horatij a sostenere vn ponte
Soura la patria per gli amici sui;
Di quà, di là con larghi fiumi inonda
Di sangue human la perigliosa sponda.

Quand'ecco vn lume declinar dal Cielo Candido, e d'oro, a guifa di baleno, Che non per forza di fcoppiato velo Apparifca in vn tempo, e venga meno; Mà fi condenfa come puro gielo All'aer chiaro, e trafparente in feno, E ful giouane Oldrado a poco, a poco Scende innocente, e lo circonda il foco.

Indi dal chiaro lume vn fuon diftinto
Al fortunato E oe così fauella;
Ripofa Oldrado, hai combattuto, e vinte,
A i fuperni trionfi il Ciel t'appella;
Hor, hor cadrai per quella mano estinto,
Da cui fuggisti in solitaria cella;
Prendi questa corona; eterno segno
Ditue vittorie, io portator ne vegno.

Quel mi son'io, che ti leuai sull'ale
Candido Cigno, e tu domasti meco
L'iniquo incantator Corbo infernale,
Che porta, ouunque và, l'inferno seco:
Giunta Oldrado è per tè l'hora fatale,
Tosto vscirai del Mondo ingrato, e cieco,
Lieta sorte io t'annuntio, e soura il polo
Hor ti tratrò, con più selice volo.

E la

## 398 Bulgheria Convertita

E la corona del celefte Alloro, Dote, che Dio comparte al fuo campione, Sopra le chiome inanellate, e d'oro, Con l'Angelica man posa,e dispone. Indi l'Angel s'adombra, e'l bel tesoro Di luce entro alle nuuole ripone, Senza partir d'onde il suo caro è giunto, A trapaffar l'ineuitabil punto.

Intanto il traboccar d'Ariodante Sparge per la città fiero scomplglio E già pauenta il popolo tremante L'inuitto Rè, castigator del figlio. Pallida Elcina il pugnator coltante Mira, e'l comprende ogni mortal periglio Vincer ful muro, e con la deftra accela Fulminar morte, e non trouar contesa.

La statura d'Oldrado assai maggiore Di quel, che fuole a riguardar vicina, Al petto feminil mostra il timore E più precipitofa ogni rouina; Onde ella all'hor, che trapaffarfi il core Sente dal ghiaccio di gelata spina, Dalla steffa paura animo prende Contra il terror delle percosse orrende .

Chiamo la Donna allo scoccar del telo Febo, ch'al fegno destinato il porte; Mà se nume fallace è il Dio di Delo, Adempi la sua vece infausta sorte . Giunse la canna, oue l'estremo gielo Spinse in Oldrado, e vi lascio la morte Feri la coscia, e l'orrido veneno Corfe rapido al cor, più che baleno . 21 1

Ogni

Ogni fibra in vn punto accesa, e spenta Aggiaceia, & arde, e fi dilegua l'alma Dalla bella prigion , ma più contenta ... Del Cielo affai, che dell'inferma falma [ Muore, e dice a Corrado ate confenta Dio d'vitimar l'incominciata palmaf. Ch'io trafitto finisco, e in abbandono Cadde,e mal proferi l'vitimo fuono il

Con la pallida fronte al Ciel riuolta, Doue fu sempre ognisua brama intesa Cade ful maro no, ma trà la folta Turba de'Mifi,a rigettarlo accesa, Che vuole anco morendo, e con la fciolta Salma feguir l'incominciata impresa, Cade, e trionfa, e con aperte braccia L'espugnata città morendo abbraccia;

Mà la caduta sua, pur come quella Del Sol, ch'apre l'yn Modo, e l'altro ofcura, Fà riprender baldanza alla rubella Parte di Flauio, e rifalir le mura . E ne'Cristiani ogni valor cancella, E'l neruo al braccio, e'l taglio al ferro fura, E la vittoria, ch'alternando vola . Correndo al figlio, al genitor s'inuóla,

Trebelo all'hor, che le paterne mura Franger non può, ne rallentarne il cinto, E scorge effer cangiata ogni ventura, E contro il vincitor forgere il vinto; Con ritirata intrepida, e ficura, Lasciando alla quiete il Mondo tinto, Suona a raccolta, e ful vicino poggio Appresta all'ofte pia sicuro alloggio. Da - 1 X

## 400 Bulgheria Connertita

Da quella parte, oue tramonta il Sole,
Trè tiri d'arco alla Città diffante,
Si leua il colle, e la fua verde mole
Laua nell'Iftro le fafiofe piante.
Hà rotti i fianchi, onde habitar vi fuole
Con franche penne ogni animal volante,
Mà fe vi poggia alcun veffigio humano,
A precorrere il piè forge la mano.

Mà per vn calle ageuolato ascende
il Re de'Misi a pernottar sull'erto;
Pianta, e conferma le Cristiane rende,
Che frettolose hauea spiegate Alberto;
Raffonda il vallo, e le trincee disende
Con riparo migliore, ordin più certo,
E dall'arte, e dal sito accosto insieme
Posa il campo sicuro, e nulla teme.



# LIBRO XVII.

## 346

#### ARGOMENTO.

Dalle fue man viconosciuto Elcina
Estinto il sglie, empio dolor l'ossende 2
Mà la soccorre la pierà Diuina,
E di superno amor sue brame accende.
Ella si pente, & al Battesmo inchina
La fronte, onde gradita al Ciel si rende;
8i chiude in cella; e di mill'anni oscuro
Donato al veder suo mostra il futuro.

A' poiche l'Alba il color bianco, e'l roggio
Spargendo impoueri l'aureo
pennello,
Ben riconofce hauer cangiando alloggio
Peggiorato di fito il Re Trebello.
Arido, & afpro è della patria il poggio,
Quel della Chiefa è coltinato, e bello,
Squallido, & ermo è l'va, l'altro giocondo,
L'vno eletto dal Ciel, l'altro dal Mondo.

Mà pure infin, ch'entro il paterno nido
(Poichè l'affalto a ricourar non gioua)
Non punifce l'affedio il figlio infido,
Che aggiuge a i primi falli ingiuria nuoua,
Fermera il campo in full'alpetre lido
A confumar l'incominciata proua,
E fterpera l'Idolatria là d'onde
Sparge il fuo tofco, e la pietà confonde.

## 402 Bulgheria Conuertita

Oufui dunque si ferma, e'i duro sasso Munisce intorno, e tien guardato il siume Con la Bulghera armata, e chiude il passo, Cui nè schiera, ne vela aprii presume, Timido il buio suo cona Brunasso, Fotio arma l'Assa, e giunge al moto piume, Ch'aiutar Flauio, e liberar dessa,

Ma poi, ch Elcina al differrar l'elmetto Del Caualier, di propria mano effinto, Conobbe Oldrado, e dall'amato afpetto Còn la falce di Morte Amor refpinto: E pur bello, ancor morto, il giouanetto, Sembra tocco dal vomero laciato, Che incifo cade, e tuttasia pur fiore, Languido fi fcolora, e lento muore.

Nulla fente, ode nulla, e nulla vede, La Dona al freddo marmo in viña eguale, E l'aura, che dal cor fi parte, e riede, Più non riuolge al proprio fildo l'ale, Quindi fcacciata dalla propria fede, Erra l'anima intorno al fuo mortale, E coatra Morte la difende il duolo, Che le dà forza, e le interrompe il volo.

Natura all hor, ch'alle percoffe orrende
Dell'affanno mortal vien meno al core,
Quafi madre pieto(a,in guardia il prende,
O nde condotto al fuo morir non muore:
E quando altro non può,l'arma,e difende
Con lo steffo dolor dal fuo dolore,
Priual dell'vío della vita,e priuo
Di lei,non può morir, se non è viuo,

#### Libro Decimofettimo . 403

Così fuenne la Donna all'hor, che vide
La vita fua di propria mano estinta,
La vita fua, ch'inauueduta vecide,
E dall'arco infelice a morte è spinta:

E dall'arco intelice a morte e ipinta: \\
Troppo fortuna all'empio colpo afride,
Troppo fumò l'orrenda canna, intinta
Nel caro (angue,e dalla punta all'ale \\
Roffeggiò troppo il velenofo firale. \\

8

Traffe dal colpo del Campion falito
La bella arciera alta letitia in feno;
E corfe, oue apparian ful nudo lito
L'empie proue dell'arco, e del veneno:
Mà come vide, che il guerrier ferito
E' pure Oldrado, e lo rauuífa a pieno s'
Anzi non è più lui, mà fredde l'offa
Giacciono, e spene, onde la vita è scossa.

La fua candida man l'arco abbandona, Che vicino a l bel piè l'arena preme, Frangefi al fianco la fuccinta zona, Che non refifte alle fue doglie eftreme. Vela i begl'occhi, e riman fiffa, e prona; Di fuor gelida, e muta, e dentro geme; Perde ogni fenfo, e le riman la vita D'alabaftro di morte impallidita.

Giace, come per vento in terra giace

Giglio abbattuto, e chiama il popol folto
L'orrendo cafo, e'l fuo dolor non tace
A lei d'intorno ogni Pagano accolto s
Mà poichè ritorno l'alma fugace
Nel freddo nodo dal dolor dificiolto,
E fofpirando la gelata mole,
Geme, e s'affiigge al rimirar del Sole.

## 404 Bulgheria Conuertita

Due volte, e trè le soprafatte note ,
Da i finghiozzi importuni, e da i sospiri
Frante, sospinge, e sosferi non puete ,
Mà conuien, che le guasti, e le raggiri:
Col fiato, e non col suon l'aere percuote ,
Nè i lamenti soccorrono a i martiri;
Anzi il conforto lor, che poco aiuta
Quel dolor disperato odia, e rifiuta,

Pur dice, Oldrado, e non esprime ainfasta, Ne marito, ne figlio, e in questi accenti, Che ciascun rattenuto, il cor le pasta, Termina il cominciar de suoi lamenti: Ridice, Oldrado, e sconsolata abbasta Sulle lagrime sue gli occhi dolenti, Poi li solleua al Ciel, pietosa, e bella Tanto, ch'al suo dolor piange ogni stella.

Seguita, e geme, il vincitor mio Sposo Così raccolgo? e la corona è questa, Ch'a circondarli il crin vittorioso Porta li vien dalla mia man funesta? Arco infelice mio, dardo animoso, Chi è colei, che tanto ardir ti presta? Son'io, Donna non già, mà in forma huma-Libica Leonessa, ò Tigre Ircana

Anzi più cruda, e qual di loro i figli
Spietata vecide ? e non più tolto muone
Per la difefa a infanguinat li artigli,
lo gli auueleno, aih feelerate proue,
E qual furia fia mai, che mi fomigli,
Legganfi le memorie antiche, e nuoue,
Qual bafilifeo, o qual peftifer angue
Spegne la fete fua nel proprio fangue
Chin

## Libro Decimosettimo .

- Chiudeteui la sù fiamme superne, Che indorate la notte,e non vogliate Mirando inorridir : bafta,che scerne L'aria, la terra, e'l mar mia feritate: E voi più scolorate ime cauerne Perchè non sepellirmi ? e se nol fate. Per aborrir si portentofo incarco, M'aprite almeno all'Acheronte il varco.
- E laggiù forse da i Tartarei Diui Saró manco schernita, e manco offefa . Che dal Ciel, che mi beffa,e fol trà i viul Contro mè s'arma, Aih gloriosa impresa. Battere vn fil di paglia, è ben,ch'io schiui Col mio corto veder di farti offeia; Nulla mi gioua, ascosi tacci al piede Tù tendi, ei cade,e l'inciampar non vede
- E chi regger potea per l'aer vano La saetta mortal, ch'io trarre osai, Non fù mai le non tù nume Cristiano. Che testi a mio dolor nascosi guai; Arco infelice mio, quadrello infano, Ch'altro mai fin'ad hor non auuentai, Non so giunger la canna al neruo infido, E'l proprio figlio al primo colpo vecido .
- Hor va, contane il pregio, o'l vanto addita Mano crudel, che nel tuo proprio iangue Ti laui, e fieramente infellonita Superi ogn'orfa,e fai më crudo ogn'angue, Cosa più cara della propria vita, Per te mano crudel si giace essangue, E non vider giammai Cipro, ne Delo Bellezza egual, che per te resta vn gielo .

#### 406 Bulgheria Convertità

Mà tanto anco non fei cruda, che baffi Feroce man, le non mi pafi il petto, Ferifci mè, che difpietata ofafti Punger, e penetrar si caro oggetto: Elcina muori, e s'infelice amafti, Sciogli da gli empi aodi il cor diftretto, E vada poi, s'è per durare eterno, Il mio tormento a funestar l'inferno.

It in questo lamentar, dalla faretra
Vno stral pungentifilmo traendo,
Per vecider se se sessi la braccio arretra,
E già corre al bel seno il colpo orrendo
Ma quell'atto crudel pietade impetra
Da i circostanti, onde vi su correndo
Chi freno la sua morte, e con fatica
Le rapiron di man l'arme nemica.

All'hor la disperata all'aureo crine
Volta l'ingiurie, e'l petto suo percuote,
E sa dell'vaghie impetuose spine
Tra le rose d'Amor nelle sue gote :
Chiama le Stelle, e le virtu diuine
Crudeli, ed empie, e le superne ruote
Accusa infuriata, oue non scenda
Fiamma, che tanto error consumi, e inceda.

E le candide neui, ond ella tinge
Il bel vifo gentil, sparge di foco,
Erna d'amor, che su dal petto spinge
Gli ardori al volto, e ne fiameggia il locos
Misera Elcina, che'l dolor costringe
A perir, disfacendo a:poco, a poco,
E la morte non può, per minor male,
Troncar l'afianno, a nessun'altro eguale.
Dal.

## Libro Decimofettime. 407

Dalla bella prigione intanto fuore L'anima vícita dell'amato Oldrado. Ein fen ricouerata al fuo Fattore, Più non fente lassù feruore, ò ghiado : Mà volge gli occhi a questo vmano or rore Dà quel suo puro,e luminoso grado; E tra le nostre lagrimose, & adre Tenebre, vaneggiar vede la madre.

Scorge coftei, con le due faci in seno D'ira,e d'amor, che v'hà l'inferno impresse, Correr fenza rimedio,e fenza freno Frà le rupi di morte orrende,e spesse, E nel delirio suo comprende appieno Le pene eterne a gli error suoi promesse : Ell'incauta correndo hauer già vede Sulla foglia infernal fospeso il piede.

E pietolo di lei col guardo folo; Che innanzi al Re del Ciel prega,e fauella, Signor(dice ei) se tù mi fai figliuolo : Di madre errante, che il dolor flagella, Dei consentir, che me ne punga il duolo, E più, mentre io la veggio a tè rubella, E ch'io preghi per lei, per lei fei morto Come per me, che pur t'offefi a torto.

Io fui cagion, ch'ella fallisse, io piacqui Giouane inauueduto a gli occhi suoi, Che senza inuestigar, che di lei nacqui, Vincolo marital strinsi frà noi: Io'l conforte le vecifi,e feco giacqui, Nè celar mi potea da gli occhi tuoi, E pur tù mi perdoni, oue fon'io, Più conoscendo, a mal'oprar più rio.

# 408 Bulgheria Convertita

E fe nel petto mio machina inferna
Hauesie il fuoco d'Acheronte acceso,
Chi mi traea dalla rouina eterna i
Dunque perdona lei, ch'hà me no offeso,
Rubella è si, mà della tua superna
Gratia,qualunque fallo hà minor peso,
Bastale vn raggio, e conuerra pentita
Alle gregge deuote, agna smarrita.

Acconfenti con l'abbaffar del ciglio ,
Screnator di nembi,e di tempefte
L'Eterno Padre , e palesò'l configlio ,
Cui fon le cofe vbbdienti, e prefte :
Ed ecco,ecco venir d'Elcina il figlio |
Dalla fuperna region celefte
Al mortal Mondo, e'l puro fpirto fcende
A rientrar nelle deposte bende :

Non per tornarui a prolungar la vita,
Ch'à paragon del Cielo è morte ofcura,
Mà per ridur la madre fua fmarita
Dall'errar vaneggiando a miglior cura,
Entra, mà non però l'irrigidita
Carne rattiepidifee, ò difofcura,
Che rimaner nel Caualiero è fcorta
Con l'vsato squallor la Morte morta.

E mentre il freddo bufto Elcina bagna
Co i fuoi dolori, e fi lamenta, e piange,
E lo sdegno alle lagrime accompagna,
Percuote il petto, e'l crin diuelle, o frange
E di se stesia, e più del Ciel si lagna,
Danna la forte, e si coruccia, e s'ange,
E siriega, chra d'affanni il suono ingrato
A maledire Dio, le Stelle, e'l Fato.

Aib

#### Libro Decimofettimo. 409

Aih, ch'ingegnosa crudeità superna, Multiplicar gl'incesti, e gli homicidi. Per ischerno, dicea, chi ne gouerna, Numi rei, numi ingrati, e numi infidi. E cosi, mentre delirando alterna Le rampogne, le lagrime, e gli stridi, Ecco vede inalzar l'alma beata Del cadauero fuo la man gelata.

E così sanguinosa, e inorridita Dalla morte, e dal tosco, il varco serra Dell'empie note alla fua madré ardita, Ch'ola offender' il Ciel, benche fia terrat E dalle fredde,e spauentose dita Son chiufi i fenfi, che il dolor differra, E coffrette a tacer l'audaci labbia, Che il furor apre, e la sfrenata rabbia.

S'arricciano all'orribile portento L'ispide chiome, e non può muouer voce, Che il terror, le minacce,e lo spauento La risospinge alla gelata foce. Spiraua morte da quel corpo spento Il più terribil suo giaccio feroce, E riportaua il cauo ciglio,e fosco Nell'omicida sua lo strale,e'l tosco .

Ella corre a fuggir, mà la raffrena Lo steffo orror, ch'a dileguar la muoue, E'l rigor, che le scorre in ogni vena, Le proibisce il muouer passo altroue, Con voce al fine articolata appena, Fa d'vn rauco parlar forzate proue, E dice, Oldrado, hor fe tu viuo, o morto, Ch'alzar la mano a minacciar t'hò fcorto ?

Sè

#### 410 Bulgheria Conuerti.

Se morto, hor chi ti muoue? e se ceduto
All'estremo de mali ancor non hai,
Porgasi ratto alla tua piaga aiuto,
Che per medica man sorse guarrai.
Quel corpo all'hor discolorato, e muto,
Spargendo fiamma di celesti rai
Dal ciglio insieme illuminato, e scuro,
Parlo spedito, e tai gli accenti furo.

Tù sei morta, io son viuo, e la mia vita
Non hà più da temer colpo di morte,
Che Dio, per sua pietà, l'hà trasserita
Sempre a goder nella celeste Corte:
Mà che sia della tua, cieca, e smarrita,
Per vie quaggiù precipitose, e torte?
Cadrà là, doue in sempiterni guai
Sperar non può di rileuarsi mai.

E pure infin, ch'all'inférnale abifio Spinta non và dall'vltimo fospiro; Può liberarsi; e'l termine prefisso Chiuso non è, che i nostri falli apriro: Nelle colpe medesme anch'io son visso; Nè men trascorsi a vaneggiar deliro; E pur di pianto appresso a Dio m'ottiene Vna picciola stilla vn mar di bene.

E qui freno la gelida fauella:
Quel corpo eftinto, a cui rimeffa alquanto
Ella risponde, e l'vna, e l'altra stella
Bagna sù i labbri il fauellar col pianto;
Anima cara, auuenturosa, e bella,
Da mè bramata, e lagrimata tanto,
Che nella spoglia, onde tù fai partita
Mi torni a consolar dopo la vita.

Trop-

#### Libro Decimofettimo. 411

Troppo amaro conforto al mio dolore
Mi vien da tejfe iù rimani effinto;
Mà pur, s'alla pietà t'induce Anfore,
Piacemi la cagione, ondo fei fpinto:
Et io verro, doue ne và chi muore,
Pur chio ti fegua, e iù fia meco auninei
Mà certo io non morro, s'ouunque fia,
Sarà-prefio di mè la vita mia.

Par ch'io ne vegna a'tuoi veftigi appreffo.

O viua forma,o gelid'ombra, e foura,o id
Pur che teco habitar mi fia conceffo,
D'ogni affanno mortal viuro ficura:
Quel cadauero all'hor, di gielo impreffo,
Raffereno l'orribile figura,
E vider parue, e'l freddo fiato accolfe
Nel petto effangue, e tai parole fciolfe,

E pur vaneggi nel delirio viato
Milera Elcina, ogpialtro amorti nuoces.
Dich'io, qualunque affetto è reo peccato,
Fuor che di lui, che fu trafitto in Croce;
Folle, non pianger me; piangil'ingrato
Defio, che si feruente il fenticuoce,
E ne chiedi perdon, quantunque infida;
Che non può disperar, chi in Dio si sida.

E tù fiamma immortal, che i raggi tuoi Spiri nel fango ancor, come nell'oro, Tù, che mirabilmente il tutto puoi, Verfa in costei dell'immortal tesoro. Et a pena sorni gli accenti suoi, Che Dio gli accosse, e condiscese a loro, E dal trono si spicca, oue riluce Eguale ad amendue la terza luce.

S 2 Espara

### 412. Bulgberia Convertità

Espargendo nel Ciel d'Itide vn giro Di color mille, ou'e nel mezzo vn Sole; Illumina di sè l'ampio Zaffiroi; Menerieis abbafia alla terrena mole; Al fin si posa, esi raggi suoi s'vniro? esi al Sopra colei, ch'illuminar si vuole; de Espasa i augel dalle notturne pume Rest'ella abbarbagliata a ranto lume.

L'eterno Spirto intorno a lei rifuona, Elcipa, Elcina, a che mostrarti auuersa A questo Dio, che volentier perdona? Sorgi dal sango, oue tu giaci immersa: Estella allo splendor, che le ragiona, Eccomi pronta, ad vibbidir conuersa, Mà che far deggio, o mio celeste inuito? Tanto lagrimero, quanto ho fallito.

Risponder sente: Al Monastero eretto
Dal Bulghero Signor, muoni repente,
E porta a sepellir nel sacro tetto
L'osta del figlio tuo gelate, e spente;
Quini apprendi pietà, celeste affetto
Discacci il reo dalla purgata mente;
Prendi il Battesmo, eti conserua illes,
Di santo Amor, non di terreno accesa.

E dicendo così, la luce íparue,
A guifa di baien, ch'auuampa, e muore,
E della Donna l'infiammare larue
Fuggir dai petto, e lafciar queto il core:
Languido si, ma ferenato apparue
Nel bianco volto il natural colore;
Al fin fi leua, onde fordita giace,
E riccue conforto, e troua pace

- Delle due Furie onde imperuería il feno ...

  Spento l'incendio, la tranquilla mente
  Ad vn moto pacifico, e fereno
  Dal lume di ragion fcorger fi fente.,
  E rattenendo ogn'altro moto a freno,
  Con va pentito fofpirar fouuente,
  La dentro alla Cattolica magione
  L'osa del figlio a fepellir compone.
- E poi tofto, che il Sol rallenra il Mondo
  Da i legami del Sonno, ella di lui.
  Racchiufo in cano Abete il freddo pondo,
  Muone al Tempio con efio i paffi fui.
  Giuge, e fcuopre a Donato il cor profodo:
  Io ch'alla voftra Fè nemica fui,
  Anzi perfecutrice, hor la conosco
  Sincera, e l'error mio mendace, e fosco.
- E per traimi di tenebre, e lauarmi di cini. ()
  Con l'onda facra, al voftro piè m'inchino;
  E d'Oldrado a depor ne' voftri marmi
  L'offa, a voi m'inuio lume diuino;
  Sulla lapide fua penderan l'armi;
  Trofeo famolo al cener fuo vicino;
  L'Oftienfe acconfente, e in propria foffa
  Dell'inuitto campion ripofan l'offa.
- Che intelo effer Oldrado il nobit pelo,
  E piange, & ora, e di funebre face
  Da ciafeun lato il catafalco acceso,
  Raddoppia i Salmi, e prega all'alma pace :
  Poi della madre il pio desir compreso,
  L'ammaestra alla Fede, e la compiace
  Del sacro sonte, e le ministra aita
  Al conquisto del Ciel, ch'a sè l'inuita.

3 Eper-

### 414 Bulgheria Conuertita

E perche a lungo andar l'vio mondano
All'antico fallir non la richiami,
Sequefirata habitar dal volgo infano
S'efiorta, e fuggir l'efche, e depor gli hami;
Verginelle d'apprefio, e da lontano
Muouon, da Dio fpirate, a fuoi richiami;
Ella l'accoglie, e di defir l'accende,
Di cinger l'ombra delle facre bende.

Delle Donzelle site racchinde seco
Chi l'addimanda. & a ciaschna il nome
Cangia, e trattele suor del calle cieco,
A Dio recide se sprezzate chiomes
Rendonsi Monacelle, e sullo speco,
Doue Orontea l'ardenti brame ha dome,
Fù poi d'intorno, e la parete, el tetto
Da i sabbricanti al Monastero eretto.

Quiui raccolte; in volontavia; e lieta
Carcere, il puro cuor ferbano a Dio
L'intatte fuore, e qualunque altra meta
Schiuan del fenfo all ettatore, e rio
O felice vnion, doue s'acqueta,
Con tranquilla innocenza ogni defio,
E dal porto ondeggiar miran le vele
Humane, in grembo all'Ocean crudele.

Le verginelle, in negro velo auuolte,
Sfidan gli Angeli al canto, e quando il coro
Dia lor commiato, fen'adunan molte
Sul ricco fubbio, a teffer feta, & oro:
Corre la fpola, onde fon refe, e tolte
Le fila induftriofe al bel lauoro,
E l'ordito al ripleno i nodi alterna,
Come piace alla man, che gli gouerna

## Libro Decimofettimo. 415

Altra il fospeso bombice dischioma,
Traendol già dalla forcuta canna,
E rende al fiso la cadente soma.
Che la manca aduno, la destra spanna:
Altra inaspa i ricami, hor volto, hor chioma
Rappresentando, a figurar s'affanna,
Hor herbe, hor trodi, hor violette, hor fiori,
A cui di viuo Sol mancan gli odori,

Nè per sangue, o per merto intumidisce Di loro alcuna, e'l basso o prar disprezza; Anzi quanto vmiltà più l'auvilisce; Presso a Dio sorge in più sublime altezza; Quale abbeuera l'orto, e qual nutrisce Di domestici augei parca ricchezza; Altra acconcia i calzari, altra in oscura Tomba, a chiuso calor Cerere indura;

Altra per render mondi i fozzilini,
Le fcolorate ceneri raccoglie
Da i molli Salci, ò da gli aerei Pini,
E ne cosparge le non pure spoglie:
Passa il bollente vmor gli atri confini,
Soprauuersato, e lo squallor ne toglie,
L'onda gli purga, e l'aureo Sol dapoi
Gli richiama al candor co i raggi suoi.

La Regina Giazzita il grado prende
Di lor fourana, e le ammaefità, e regge
Soaue si, che ciascheduna pende
Da i cenni fuoi, con volontaria legge:
Da lei ciascuna ogni douuto apprende,
Et ella ordinator Donaco elegge,
Ch'addita lor dalla terrena valle
Al Giel diritto il più spedito calle.

Quin-

## 416 Bulgheria Connertita

Quinci crebber deuote, e s'inuaghiro Di Crifto si, ch'a ftabilir fua Fede, Già qualunque di lor brama il martiro, E nel petto per Dio la spada chiede: Roma inuoglia i lor cuori, oue moriro Paolo, e Pietro, e'l fuccessor vi siede, E inuidiano gli altari, oue deuoti Cadder vittime vecise i Sacerdoti.

Riduce ad hor, ad hor Donato a mente, Che coía è Roma, e quanto regnise quale Quel Vicario di Dio, ch'ali'Occidente, All'à uftro, all'à quilon diftende l'ale s E quanto ineuitabile, e possente E da lui (costo il fulmine immortale, Ch'a guisa pur d'orribile vapore, Arde entro l'alme, e non appar di suore.

Là fon i Padri, che la chioma han cinta
Di purpureo diadema, e in lor difeende
Diuino spirto, oue la carne estinta
Det Pontesice Sommo il regno pende :
Là di martirio in ogni parte è tinta
La terra, e soura lei la neue scende
Dal Sirio Cane, oue a Maria si deggia
Fondar la Chiesa, e fabbricar la reggia.

Là nel Tempio di Fietto altrui fi mofira
L'imagine di Dio, che in bianco velo
Veronica afciugò, quando la noftra
Carne impreffe di fangue il Rè del Cielo:
Euni la Lancia, che Longino inoftra
Nel fianco eterno. Aih difpietato telo,
Che il vedi efiinto, e tuttania pur forte
Ofi turbar le fue ragioni a morte.

Dej-

## Libro Decimofettimo. 417

Dell'humana falute il facro Logno:

Tal'hor fi mostra al peregrin deuoto,
Che da Cielo diuerfo, e stramio Regno
Viene a pianger l'ecolpe, e sciorre il votoz
Le due prime colonne, alto sostegno
Di nostra Fede, e l'uri, e l'altro immoteal
Giaccion Paolo, e Pietro, oue la mole
Dal Vaticano a ferir sorge il Sole.

Cosi dall'Offiense vn di parlato,
Madalena sospira (Bicina bella,
Che il suo nome primiero bauea lasciate
Al Mondo ingannator, così s' appella)
E dice. O degno la porto fidato
Alla stanca, percosta nauscella,
Che lasciata Antiochia, il Tebro arresta,
Ne più teme appo lui vento, à tempesta.

Mà dite voi, s'antineder può tanto
Del feruigio di Dio cura gelofa,
La Fede fua; che rende il Mondo fanto,
De qui fermarfi, oue per voi fi pofa ?
O cercar noui Regni, e in trifto pianto
Lafciar di sella Bulgheria dogliofa ?
Fallifconole genti, e quindi auuiene,
Che l'eterna fua man sferza le pene.

Ecosidall'Hebreo paffa al Romano
La gratia, e quel già pria popolo eletto
Fuordel nido paterno è poi lontano
Stanco; e delufo aramingaz cofiretto :
E così può della fupernamano
L'ira temerfi ancor ful noftro tetto :
Paccia a Dio fofteneria, e fror che queffo,
Difcenda in noi d'ogni fiagello il refto.

1 L'O.

## 418 Bulgberia Convertità

L'Oftiense risponde; Ogni futuro
Serba perse, ne lo comparte Dio;
Pur vi paleserò quanto in oscuro
Comparti Benedetto al desir mio;
Non saccuano ancor catena al muro
Le traus, opposte al tempo wnido, e rio;
Ch'io nella Chiesa sua feci l'iftessa.
Dimanda, e su con tai parole espressa.

Questo Tempio, dis'io, che da Básiglio Eretto su su questo colle, e scele Egli sull'opra, e per divin consiglio Le fondamenta a stabilir si prese; Durera pur, ne dell'alato artiglio Del Tempo ingordo prouerà l'offese ? Ben è ragion, cha a secosi suturi Si conseruin dal Ciel costrutti i muri.

Con celeste sorriso all'hora il Santo Risponde; O curiosa humana voglia; Che tenta inuestigar ciò, che nel manto De' cupi arcani il Rè del Cielo accoglia; Nè gli Angeli, lassù discernon tanto; Nè di saperlo alcun di lor s'inuoglia; Nè le possono bramar, che nonie brama.
Diuersa, oue vn sol Dio s'adora, e s'ama.

Mà fe vifta mortal, mirando il sole, Quanto s'affifa più manco ne vede, E'l ciglio lagrimeuole fi duole, Che dal troppo folendor l'ombra procede; Che fia, quado la mente apprender vuole, Quantunque, inueffigar non fi concede t'. Volga l'huomo-quaggiù l'human defio, Lafei la luce al Solgli arcani a Dio.

Mà

Mà pur, quantunque mbilofo, e feiro (1) mio corto veder contar ti posta (2) ciò, ch'all'antiueder chiude il faturo, Qualchè nebbia da me ne sia rimosta; Volgendo il carro suo gelido Arturo, Con bianca sferza, e'l quinto Ciel có rosta, venti lustri, e trecento hauran sinolto, Dall'hora, che Giesù giacque sepotto.

E poich'al Mondo, d'una in altra etade:
Signoreggiato haurà forte infelice,
Dall'Eterno Motor, per fua pietade,
Scenderà confolando aura felice,
E la fua gratia, per occulte firade,
Di rancor diuellendo ogni radice,
La Giufiria, e la Pace unit tra'l oroo / de
Vedranfi, e rinouar'l'età dell'ore.

Regnerà quell' VRBANO, al cui configlio
Fia fempre obbediente ogni ventura,
E la Naue di Pier, d'ogni periglio
Potrà, retta da lui, correr ficura,
Cacciato il vitio in vergognofo effiglio,
Spenta de fenfi ogni fcintilla impura,
Non fuperbo, non molle, e non auaro
Fia'l Módo, a gloria fua traquillo, e chiaro;

Co i Porti il Mar, con le Fortezze i liti, Col fenno Italia, e col configlio il Mondo Da lui fcorti, e dal Ciel fian cuftoditi, Ch'a i fuoi glufti defir mourà fecondo: Saggio all'hor non facà, che non l'imiti, Lume non fplenderà, fe non fecondo, E deporranno appie dell'aureo foglio L'inudia il tosco, e i suoi furor l'orgoglio

S 6 Sotto

## 410 Bulgheria Convertita

Setto di lui propagatori andranno
Di noftra Fede, oue vna notte fola
Chiude, & vn giorno fol differra l'anno,
A ricourar ció, che l'error n'invola:
Doue ci perde la luce, e doue il danno
Delle perdire fue fi riconfola,
E'l Gange ammirerà, la Tana, e'l Tile
Farfi ad vn Eaftor folo vn folo ouile.

Ail horain Bulgheria

Più faldo albergo alla Rómana Fedo ,
E'l corfo appoggiera si quefti faffi,
Con più fermezza il rifofonto piede ;
E la ftessa Vugheria congiungerassi
Affa Religion, cui nulla hor crede ,
E l'Austria; Donna del Germano impero
Riuerite fact l'orme di Piero.

Sopra il Danubio, in mille Tempij, e mille Dalla Germania adorerafi Cristo, Benchè varie Cittadi, e varie-Ville Mieteran col frumento il loglio misto: Deli, perchè non purgate, e non tranquille Render al Cielo il frutto loro immisto t Mà troppo ofcurerafii ogni confino Dall'ortiche di Bezza: e di Caluino.

E non pur Criffo in Bulgheria da molti S'adorerà, ma fopra l'Adria, doue Pofar gli Angeli in terra i muri fciolti Da i fondamenti; e fabricati altroue ; Saran giouani Bulgheriraccolti A produr' di pietà non baffe proue, E quiui apprenderan, come s'infegni Poi la vera dottrina a i voltri Regni.

Là

#### Libro Decimo settime .

Là nella bella Italia è ben ragione, Che il feme di pieta metta radice, Per trapiantario in altra regione, Poiche trarne d'altronde egual non lice ; Quiui l'oftel di Dio dal Ciel fi pone, Che più volte cercò nuouz pendice E l'Eroe BARBERINO haurà la cura Della tutela delle facre mura.

Tà di Loreto, e del beato tetto, Che fù del Rècelefte albergo humile, Haurai governo, o grad' ANTONIO, eletto A regger l'Vniuerfo, al Zio fimile : E ben dimostri entro il fereno aspetto, Senso più che mortal, più che virile; Mente, che tal virtù trai dalle ftelle, Che fà le genti volontarie ancelle.

Anima.che nel Mondo e fol quell'vna . Che non mostra habitar l'arida terra, Mà che superior d'ogni fortuna, Angelica virtà nel petro ferra: Chi troppo all'augenir penía, e raguna, Baffa prole del Mondo, a lui s'atterra, Del Ciel non fente, e manifesta altrui, Studiando a se, ch'ei non fomiglia a lui.

Gradire i Cigni, e fopra loro il volo Tant'oltre alzar le gloriese piume Vedraffi a lui, che inferiore il polo Rimanga, e porti il Sol più baffo il lume. O Spirito celefte, inclito, e folo, Viuo ritrato dell'eterno Nume, Canta tù di te ffeffo, que t'ofcura, Minor delle sue lodi ogn'altra cuga-Equi

## 422 Bulgheria Connertita

E qui tacque Donato, e quafi fciolto
D'un'imprefio calor, mentr egli espose
Quantunque hauca da Benecietto accolto,
Al verace predir filentio pose:
Ring ratiaron le Madri, e'l piè riuolto
Riandaron trà lor l'udite cose,
E ne fecer tesso, e più l'defio
Le rinfiammo, di farfi care a Dio

Hor che fai Dragomanno l'appena vn Tépio Al Rè dell'ombre rouinar prometti, Che due con merauiglia, e con effempio, A tuo fcorno maggior ne fcorgi eretti: Torna proteruo, abominofo, & empio A ralbergar gli fcolorati tetti: Non fipuò contra Dio, tù ftudij, e t'angi, A cozzar col Diamante il vetro frangi.

Vaffene ad affrettar lo spirto immondo Fotio, e l'armata, e sulle destre aktere Alleggerice dell'insegne il pondo. E sprona aura seconda alle bandiere, Minaccia Europa, anzi spauenta il Mondo, Van l'Arabie congiunte alle sue schiete La Bittinia, la Libia, e la Morea, E tutto il vario sen dell'onda Egea,

Barbare genti, incognite fauelle,
Strane fembianze, e portentofe schiatte,
Le Tracie Lune al Sommo Sol rubelle
Ai lor feruigi in breue tempo han tratte:
Vincon di moltitudine le stelle,
Quando appaion più fpesse, più rifratte,
Al tergo han gli archi, e le faetre, e indosso
Giubbe di color verde, azzurro, o rosso.

E con-

# Libro Decimo settimo .

E conforme alle giubbé, arde, ò verdeggia Serica punta in fulle tele auuolte. Onde il vertice nudo altri non veggia, E rafe intorno a lui le chiòme incolte: Taglio neffuno al declinar pareggia Le scimitarre lucide, e riuolte, E ferba ogni faretra al mañeo lato, Di pungenti saette un nembo alato.

Vantar non fi potero i Macedoni
Mai più di lor, nel trasformato feme,
Che ful Xanto pugno de' Mirmidoni,
Onde Achille fi gloria, Hettorre teme;
L'aria intorno alle Tracie legioni
Arde, e rifugge il Mar, la Terra geme,
E di machine, d'armi, e di caualli
Cuoprorfi i monti, e ringombrafi le valli.

Corre, chiamata dal fupérbo corno, Qualunque eftremità dell'Oriente, E fipopolate le Prouincie intorno, Seguon di Fotio l'agitata mente, Et ei fi duol, che rimenando il giòrno, Porti luce, e non fiamma il Sol nafcente, E che temprino l'aure il clima Greco, Onde la Terra, e'l Ciel non ardan feco.

Dietro a gli omeri fuoi la maggior patte
Inuia per terra, a Mustasa commette
Trecento vele, e le superbe farte
Varcheran Ponto, e le mortali strette:
Fulmina sangue il disdegnoso Marte,
L'Europa all' Asia i terror suoi ressette,
Rispingendo da se, con l'aspre sponde
Dell'agitato Egeo le spume, e l'onde.

#### 424 Bulgheria Convertita

Mà già da i precursori il Duce pio Loste Turchelca approssimarsi intende, E soprastari il gran stagel di Dio, (Titol si temerario il Duce prende) Chefarà dunque a temporal sirio? Non s'abbatte, non cede, e non s'arrende, Nel Ciel consida, e qual battuta cote Più tisologara allitor, che si percuote.



# LIBRO XVIII.

# 346

#### ARGOMENTO.

Muone il Tremuoto a difertar quel monte, Che l'armé di Giesù regge, e folpende : Mà il campo pio ; fopra il celeste ponte Campate il rischio al primo colle ascende, Risuegliato il Tremuoto alza la fronte, Onde il Mago inghiostito a Plusto sende, Comprende Fotio da i sagaci aunis, Gh'è vicino il soccoso al Rè de Miss.

Cco il terror d'Europa, il poderofo Effercito de Traci al colle arriua, Che Trebelo difende, e l'orgogliofo Fotio con Flauio ogni falange valua,

E di lor men superbo, e men cruccioso Il m ar si frange alla pietrosa riua, Ruotan duplici insegne, e monti, e valli, Empion d'aspro fragor carri, e caualli.

Mà perche omai, con le feruenti ruote Si precipita il Sol nell'onde amare, No per l'ombre nottutne, al modo ignote, Onde il campo è nafcofo, e nulla appare, Mà indugia ad affalir l'armi deuote Fotio, che il nuouo giorno efca del mare, E'l Bulghero (coprir possa dall'erto Ogni lito lontan d'armi coperto.

#### 426 Bulgheria Conuertita

E si pauenti, e come saggio elegga Ceder la palma, e rispiarmar le spade, E la nouella opinion corregga, Di cangiar culto, e variar pietade, Mà non che il forte vacillar si vegga Più costante durar si persuade, E Cattolico sempre essempio pio, Nulla al Mondo temer, temendo Dio.

L'Afia la notte fi riftora intanto
Del paffato viaggio, e quando poi
Sorgera l'alba, con la luce accanto,
A fcacciar l'ombre da i confini Eoi,
Spingera Fotio, a mercar lode, e vanto,
Con la fpefa del fangue i guerrier (uoi,
E le macchine adatta al fiero affalto
Rotando acconce, a peruenir full'alto.

L'ombra falifce, e'l Rè Trebelo armato
Chiude, e rinforza in ogni parte il loco,
E defta i lumi, onde non tema aguato,
E nota ogni rumori, quantunque fioco,
Ed ecco apparir già fullo ftellato,
Trà i legni il ferro, e trà le spade il foco,
E minacciar, con refisfenze ardite.
Gli affalitori yna tremenda Dite.

Diece leghe, e non più lontano è'l monte, Ch'elesse Diosper la nouella Chiesa, Onde a irimasti Monaci son conte Del Rè le faci, e la trincera accesa: Però Donato di pietade al sonte Volge i lor preghi, e vigilando è spesa La notte ancor dalle deuote suore, Pregando il Cielo, e traggon desse l'hore Dra-

#### Libro Decimottano .

Dragomanno affannato al fuon de'prieghi, Che ben fapea di lor l'vfate prone, Come, dice, effer puo, che gratia nieghi, A si feruide preci il vero Gioue? Duque io deuro pria che tal moto il pieghi, E daile stelle al popol suo non gioue, Anticipando il suo divin soccorso, All'aiuto immortal rompere il corfo.

E fe ne và, doue Brunaffo alberga, Tra i cani fassi, e cosi parla a lui: E doue giace hor la tremenda verga, Che risonò compagna a i carmi tui ? Cosi dunque si tosto a Dio le terga Tù volgi ? e ti vuoi far fauola altrui ? Non fei tù quel, che si fquente ofatti Pugnar col Cielo e contra il Fato vitasti t

Aih viltà vergognofal, a così poco Danno, renderti vinto, e sequestrarti Dall'honor de'mortali, e in chiuso loco, Anco all'inferno per timor celarti. Ardisci, ardisci, oue pur arde il foco Ancor laggiù nelle tartaree parti, E vengon pronti a ministrarti aiuto. Sempre che tu'l dimandi Auernoje Pluto

Pegno fia la mia fè, che il cieco inferno Presterà tanto zolfo alle tue note; ... Che leuandofi il fumo al Ciel fuperno Scolorerà le scintillanti ruote . No, rispond'egli, il mio poter discerno Perder mai sempre, e contrastar no puote, Contra Dio non val nulla, e fon gl'incanti Poluere al vento, e vile scorno i vanti. 200

Rug-

#### 428 Bulgheria Connertita

Rugge al vero il Demonio, e poich è in y a no L'hà perfuafo alla contesa ardita, Borsi muoui la lingua, oue la mano Non ofa, e l'arte tua trema schernita, Chiama il Tremuoto, e'l suo surore insano Contra il Treballo Rèspingi, & irrita, Natural forza all'armi loro opponi, E non quella dell'ombre, e de i Demoni.

Basta follesitar, che ei venga al monte, de Doue s'attenda il Rè de Miss, & esto Sottentri a lui, con la ferrata fronte .

E rouim al suo piè l'alto conuesto .

E così piombera nell'Acheronte
La Missa audace, al suo Signore appresso, Nèl Ciel castighera chi non l'offende,
Mà sol dalla Natura aiuto prende.

Dubitando vaccilla, al fin confente Il Mago, e pofto al fier Demon su ll'ale, Egli il porta più feruido, e repente, Che frà le nubi il sulmine immortale : Giungono in mezzo all'Ocean fremente, E qui il il posa l'Angelo infernale Sopra vn lito atenoso, e quindi riede Sempre nemico alla Romana Fede.

Nel mezzo all'Ocean, che l'ampia Terra,
Trà l'ymide voragini nasconde,
E sol pochi suoi brani apre, e disserva
A gli habitanti il rallentar dell'onde:
Vn'isola remota il siutto serra,
E s'internano in lei cauerne immonde,
Che spiran fiati orribili, e frementi,
E d'yn concauo seno escon più venti.
Cen

Cen-

#### Libro Decim'ottano.

420

Cento bocche hanno vn centroje fi profoda Tanto all'in giù, che rimbombar l'inferno S'ode propinquo all'ombra fua profonda. E sepolto bollir l'incendio eterno: Non s'appressa animal di terra, ò d'onda. O natino dell'ifola, od efterno. Ne prender lito il marinar s'arrifchia. Doue il buio spauenta, e'l vento fischia:

Vi ricoura vn Gigante, orrenda mole, Che dorme paralitico, e tremante Secoli interi, e se tal'hor si vuole. Muouer di fianco, o rallungar le piante, L'isola scuote, onde da lei s'invole L'vmido armento, entro le spume infrante, E lascino gli augei la fronda,e'l nido, Cercando a i vanni lor tronco più fido.

Quando fi mosse ad affrontar Babelle Il Giel con armi, e nell'orribil guerra Discolorate pauentar le Stelle Le percosse de i figli della Terra, Torreggiaro i lor bufti, hor di nouelle Formiche vn mucchio, che s'aggira, & erra 1 Fialti appo lui farian creduti; E i Nembrotti, e gli Antei Pfilli minuti .

Quan do sbauiglia, o'l nudo pie distende, L'i sola s'apre, e ribollendo fuma La Terra,e suor de i termini contende, Con l'acqua, e inghiotte la percossa spuma. L'herba depon le scolorate bende, Più che percoffa dall'algente bruma, E lungi van dalle disperse arene L'Orche attonite errando,e le Balene.

Con

# 430 Bulgheria Convertita

Con quattro corna adamantine in fronte
Ogni pefo, che il preme vrta, e folleua,
Frange, e fcoscende, ricozzando il monte,
Scuote ogni salma, che sul collo aggreua,
E và di sotto, come il fiume al ponte,
E poggia in su, come supposta leua,
O come mina, che schiantando il loco,
Stritola i fassi, allo scoppiar dei foco.

Cuopte l'orrida barba il labro ofcuro, Spiran le ciglia fue lampi vremigli, L'vaghie ha di bronzo, e non fu mai ficuro Poggio, o dirupo, one la man s'appigli: S'apre lo fcoglio, e fi diffolue il muro, Gli alberi dell'afpr'Alpe antichi figli Rallentan le radici, e donde fcoffe Furon, col torto piede apron le foffe.

L'incantator, doue il Gigante ingombra il cauo fen dell'Ocean profondo, E dormigliofo la cauerna, el ombra Empiendo và di finifurato pondo: Giunge, e l'ofcure tenebre difgombra, Che fepolte fuggian dal nostro Mondo, E con fiaccola accesa il sonno offende Di lui, che nulla il suo venir comprende.

All'infolito lume il ciglio appena
Solleua il moftro,e muoue il manco piede,
Che diffretto giacca dalla catena,
Che lo rattien nella fepolta fede:
La Natura il coftringe, e l'incatena,
Che il muouer fuo pericolofo vede,
Però,ch'a voler fuo correndo fciolto,
Fora il Mondo ogni di fofiopra volto.

A lui

A lui l'Incantator così ragiona,
O Terremoto, o dell'immobil Terra
Scuotitor furibondo, e di fua zona
Rallentator, che la circonda, e ferra:
Tù fei quel Gioue, onde l'inferno tuona,
E per te i monti diffipando atterra;
Lampo, che dalle nuuole difcende,
Poco a tuo paragon la Terra offende,

Che sé tu muoui a folleuar di fotto
Della gelida Madre i fondamenti,
All'huom caduco ogni fostegno è rotto,
E nel centro infernal caggion le genti;
Onde puoi fenza scoppio, e senza motto
Afforbire in vn di tutti i viuenti,
E daila destra tua veder disfatto
Ciò, che Natura in mile lustri hà fatto.

Sopra la cima d'un pietroso monte, Assediando Sosia Trebelo alberga, Combatte il figlio, e con ingiurie, & onte Vuol, che la patria, e lui Marte disperga: Hor tù muoui al soccorso, e la tua fronte, Che sol può sarlo il suo faror sommerga, Squarcia la cote, e la montagna, auello Sia dell'iniquo, al suo natal rubello.

Soña le felci, e con lor mifi in alto
Gli huomini, e l'armi a ferir manda il Sole,
E libera Sofia dall'empio affalto,
Onde l'offende la fua propria prole:
All'hor fi leua dall'ombrolo fimalto,
Doue giacea la fterminata mole,
E rifcotendo le fue membra alquanto,
L'Ifola vacillo per ogni canto.

Poco

#### Bulgheria Convertita

Poco parla, e promette, e scatenato Riuolge il piè dalla sepolta tana, Il ple sopra di cui ritto leuato, Tanto da lui la fronte s'allontana, Ch'altero pino, onde s'oscura il prato, Dalla cima, trà i nembi alta, e fourana, A lui restare inferior fi vede Quanto l'ymil ginestra il pino eccede .

Giunge co i lunghi passi al mare angusto, Che supero col ponte armato Xerse, Brunafio hà in collo, e leggiermête onufte D'Europa il paffo in vn fol paffo aperfe, Etrasportando in verso Abido il busto, Poco il destro tallon nell'onda immerse. E presero la via verso il periglio, Che muoue al genitor l'ingrato figlio.

Tacitamente a cauar fotto intanto L'armato monte il fier Tremuoto preude, La notte il cuopre, col fuo bruno manto, Onde il suo penetrar nulla s'intende, Mà dal guardo Diuin già non può tanto Nasconder l'empio le sue frodi orrende. Che l'Archangel Michel non miri, e scopra Del Demonio, e di lui l'inganno, e l'opra:

E visto omai, che dal Gigante aperte, Eran l'vmide viscere del suolo, E a scuoter s'accingea la mole inerte, Ne il comprende lassù l'armato fluolo: Egli il proprio fauor tutto conuerte. La cura, e l'opra,e risolleua a volo Verso la Luna, che scorrea nascosa Tutta dal globo suo la notte ombrosa.

Mà dalla parte, che la guata il Sole A lui riuolta, e a ciafcun'altra fiella Pura, e candida più, ch'a noi non fuole Refletteuafi al Ciel, ferena, e bella; A quella parte dell'argentea mole, Che celandofi a noi fi rinouella, L'Angelo arriua, e fulla luminofa Sponda del giro fuo le penne pofa.

Lucida intelligenza il fuo veloce Moto all'Occafo, all'Oriente tardo, Che l'vno all'altro contraftando nuoce, Ella corregge, e muoue fol col guardo; A lei fpiega Michel fua pura voce, Vedi in terra oppugnar nume bugiardo, Ciò che Dio vuole, e fotto a' fuoi fedeli, Come il Tremuoto a danno lor fi celi

Prendi dell'orbe tuo tanto, che basti,
Per farne vn ponte, e soura lui le schiere
Partan dal monte lor, pria, ch'egli il guasti,
E sottragansi a morte armi, e bandiere:
Non sia ver, che l'Inferno a Dio sourasti,
E deridasi il Ciel dall'ombre nere;
E così detto, a vn'Angelo consente
L'altro, e s'accorda alla superna Mente.

Lafcia al carro d'argento appefi i freni
All'hor l'auriga, e dalle ruote prende
Parte d'vn giro lor, che di fereni
Chiodi confitto,in ogni parte splende,
E seguendo Michel verso i terreni
Campi di Bulgheria, rapido scende,
Cresce il cerchio calando, e'l curuo spiana,
Quanto più dalle Stelle s'allontana.

E pria

#### 434 Bulgheria Conuertita

E pria, ch'all'ombra delle nubigiunga,
Diuiene vn'affe, che parea Diamante,
Lucida, e forte, e spatiosa, e lunga,
E ciascun peso a sostener bastante:
L'apre vno all'altr'angolo, e s'allunga,
Come sia d'vopo alle Cristiane piante,
Che l'hauranno a calcar sull'ombre oscure,
Per vicir salue, e ricourat sicure.

Sembra vn lucido verto, oue lo ftenda Maestra mano alla mortal fucina, E col siato l'allunghi, e forma ei prenda Come l'industre artefice dastina. Mà poi, che stesa è la costante benda, Ch'al rio soauemente si declina, L'appoggia al vallo, e la prolunga all'Istro Il Mestaggier, di Dio sido ministro.

Galleggianti sul siume eran l'antenne Tre mila passi, & ancor più lontane, Ch'allargassi dal lito a lor conuenne; Done giunger non pon l'armi pagane; E la sista del Ciel tutto contenne Lo spasso, che da lei chiuso rimane; E sù i legni arrinar dagli seccati Posson sicuri i Caualieri armati.

Mà fin, che'l moftro il cauo fianco elice Al monte, onde l'efsercito è fofpefo, L'Angelo fueglia il Rè Trebelo, e dice : Mal fù per tè sù quefto colle afcefo : Fuggi albergo infedel, fito infelice, Rapido fuggi, a tua rouina intefo; Cauanfi al tuo foftegno i fondamenti, Aprefi il precipitio, e tù nol fenti ?

Hor'

Hor hor comincieran i orrende scosse, Muoui le schiere, e dietro a me l'inuia, Con altr'armi congiunte alle tue posse, Pressiso è in Ciel di liberar Sossa:

11 Re stupito, a riguardar sermosse Alto sull origiter chi cossui sia, Ch'an mezza notte lo risueglia, e mira, Ch'alta Diuinità suo volto spira.

E fenza altra dimanda, oue fauella L'afpetto, sparso di celeste luce, Armasi frettoloso, e'l Campo appella. A feguir chi lo sueglia, e lo conduce: Proibisce ogni suono, ogni sacella, Che franga l'ombre, il souraumano Duce, E col dito sui i labri all'ombra nera Spiega la lor Cattolica bandiera.

Le fquadre pie, fulla ficura ftrifcia, Senza fuon, che le fcorga, e fenza face, Traggono l'orme, & e la via si lifcia, Che il pie non s'affatica, e'l moto piace; E come turba paftorale ftrifcia Sul ghiaccio, ch'al fuo piè duro foggiace, Sù per la traccia degli aerei calli Sdrucciolan armi, e fdrucciolan caualli.

E qual da due pastor greggia lanosa Condur si vede, a miglior sito il verno, E precede il primier, con la nodosa Sterpe a gli armenti suoi scorta, e gouerno: L'altro s'atterga, e qual diuerte, o posa Dell'agnelle richiama al passo interno, Tal sen va da i due Angeli sottratto Il campo pio maturamente ratto.

# 436 Bulgheria Conuertita

Nè veggono i Guerrier, che lo contende La notte, e di calcar l'aria non fanno; Mà poi, ch'entro le naui il campo fcende, E le fquadre di sè graui le fanno; L'Angel dal primo Ciel frange fue bende, E torna, onde il chiamo l'vmano affanno, E Michel folo al formontar del rio, Riman nocchiero, effecutor di Dio.

Sottratto il campo al luo mortal periglio, Ecco il fero Tremuoto il colle tenta, Alza la fronte ful ricuruo artiglio, E ful ginocchio gli omeri foftenta: Vrta il conueffo, e come ardor vermiglio Dallo fquarciato fen nuuola auuenta, S'apre la terra, e'l collegato volto Da voragini orrende appar difciolto.

Non si stanca il Gigante, e'l fiero dorso
Alza, e rabbassa, e per la tana oscura
Hor congiunge, con gli vtti il fiero morso;
Or l'èpie corna, or l'unghia acerba, e dura,
Ne' in bosco, ò in tana mai Leone, od Orso
Si crudo freme, e l'empie branche indura,
Che non sembrasse al paragon di lui
Placido, e mansueti i suro sur

Come in tempesta trauagliata antenna,
Che dal porto tranquillo in calma mosse,
Cadere il poggio, e traboccassi accenna,
Al raddoppiar delle tremende scosse:
Con alti crolli il vertice tentenna,
Al sin si sdruce in dirupate sosse,
E'l centro, a cui la Terra il Sol contende,
Tra i seri squarci a riguardarlo apprende.
Del-

#### Libro Decim'ottauo.

437

Dello fcofcefo, e diffoluto monte
L'vna falda nell'altra vrta,e percuote,
E come a i flutti la fpumofa fronte,
Sparge,e disperge la superba cote,
Vn fragor di Cocito, e d'Acheronte
Cuasta alla notte le sembianze ignete;
Mugge,tuona, imperuersa orrendo, e forte,
E son lieui sembianze, Inferno, e Morte.

Quindi l'Aurora sbigottita, i rai Traendo fuor dall'Ocean profondo, Mira il colle fquarciato, e teme omai, Che s'incominci il terminar del Mondo: Mà il Terremoto, che luttato affai Si fente hauer, col fopraffante pondo, Nel cupo grembo della tana ombrofa, Ch'egli incauato hauea giace, e ripofa.

Brunafío all'hor, che prefuppone abforto
Il fedel campo, e fenza più contefa
La pieta fpenta, il Rè Trebelo morto,
Sterminata la Fè, tolta la Chiefa:
Prender dello fpettacolo conforto
Trà se diuifa, e vuol tentar l'afcefa
Del colle guaffo,e riguardar fe reffa
Veftigio d'armi,in quella rupe, o in quefta.

Mà d'armi ignudo in ogni parte,e muto Mira quel fito, oue ondeggiaron l'afte, Nè del popol maggiore, nè del minuto Le confule trabacche, ò l'armi guafte: Nè pur di tanto effercito perduto Le reliquie infelici eran rimafte, Mira attonito, e penía, e non confente All'incognito ver l'ofcura mente.

3 C

#### 438 Bulgberia Conuertita

Come le duce foglie, aprendo al foco Riman la pina, e i inoi minuti frutti Al Sol difcuopre, oue l'albergo è poco, Che gli nascose, impoluerati, e brutti: Così riman della montagna il loco, Sconuolto il piano, e i stanchi suoi distutti, Nè posar gli augelletti vn piede appena Lassu potrian sulla consusa arena.

S'auuanza, e guata, e pur vorria trà i fassi Mirar le stragi, e le sepolte morti Degli amici di Dio, di vita cassi, E schernir sourastante i guerrier sorti; Si'l farà, si, muoua pur' oltre i passi Prosontuosi, a riguardar gli absorti, Che imparerà, con sue rouine estreme, A qual termine và chi Dio non teme.

L'Archangelo ver lui con vn forrifo,
Che di ídegno celefte arde,e lampeggia,
Prouido effecutor del Paradifo,
Condanna il Mago alla Tartarea reggia:
E con termine orribile improuifo
Vuol, che lo (celerato omai s'auueggia
De' fuoi misfatti, e liberato il Mondo
Torni l'orribil peste al centro immondo.

Scende, es 'appreffa, oue flancato, e rotto Sotto l'alte rouine il mostro giace, Et al manco tallen senza far motto Preme l'ardor della Diuina face: Ritira il piè dal Diuin nuntio incotto L'orribil mostro, ou'ei s'addorme, e tace, Alza la fronte, e qua, e la percuote L'antro incauato, e lo solleua, e scuote. Riapron quindi alla montagna immota
Le fiere scoffe il mal contesto vano,
Forbice par, se la dibatta, o scuota
D'auueduto tonsor maestra mano,
Che risuona egualmente, hor piena, hor voSullincsio cader del vello humano,
E'l Mago attento a riguardar le rotte
Pietre del colle, il precipitio inghiotte

Mà non prima però giunge all'abiffo
Il pasto, ch'assorbi l'audo monte,
Ch'egli non sia rimasticato, e scisso,
E con l'omero al piè mista la fronte:
Bestemmiando mori, com'era visso
Al Mondo, al Ciel nemico, ad Acheronte,
E nell'albergo della gente estinta
Non conduste il sellon forma distinta.

A feacciare il Tremuoto il diuin Meffo
Poi fi riuolge, e lo rampogna. Ali vile
Alito della terra, al tuo receffo,
A reprimer laggiù l'atro couile:
Et ei, qual Lupe, che di furto appreffo
S'era condutto all'indiato ouile,
Se lo feuopre il paffor, bieco, e digiuno
Fugge, per calle diffusato, e bruno.

Torna all'Isola, e giace. Il di sereno Scuopre intanto a Pagani il ver distinto, Degli amici di Dio voto il terreno, E dal suo vincitor sottratto il vinto: L'vn guata l'altro, e no consente appieno, Che il ver sa vero, e non gl'ingani il sinto, Arde Fotio sdegnato, e siamma spira, Ne men Flauio di lui freme, e s'adira.

T 4 Spar-

#### 440 Bulgheria Conucrtita

Spargon gli esploratori, e in ogni parte
Si cercan l'orme de Campion di Cristo,
Ed ccco a breue andar giunger Bimarte,
Spronando il corso, e poco dopo Egisto:
E narrano amendue, ch'a piene sarte
Correre il fiume al Rè de Missi han visto,
E i Bulgher i appo lui diuider l'onde
Lontani omai dalle propinque sponde.

Frettoloso al Danubio il Duca Trace Subito corre, e pouero il comprende D'ogni naulito, e d'ancora tenace Più neffun morso alcun suo lito offende. Ara, Egisto dicea, lo stuol sugace, L'ymido corso, e con le prore il fende, Tacito sì, che sull'ondoso dorso Non senti iremi, e riconosci il corso.

Mugge Fotio, qual Tauro, e l'ira, e'l duolo
Premendo, appien diffimular non puote:
Quando il terzo Corriero tritando il fuolo
A lui racconta in più diffine note:
Io veduto ho sbarcar l'auuerfo fluolo,
Doue il lito mancin l'onda percuote,
E quindi al colle, oue fondo la Chiefa
Il Rè de' Mifi accelerar l'afcefa.

Salindro era costui, che già due Lune
Peregrinando in varie parti è corso,
E cangiando le chiome or bióde, or brune,
Trauosse anco tal'or le gambe, e'i dorso,
Souente or lima infidiosa, or sune
Al prefisso morir gli dier soccorso,
E con ferro, e con oro, ou egli offerse,
In vn punto amendue, s'esseite aperse.
Trea

1108

Trebelo, ei dice, in ful medefmo colle Spiega di Crifto la fugace infegna, Doue al fuo Nume il primo Tépio estolle, E quiui il Campo afficurar s'ingegna: L'opra fospende a i fabricanti', e tolle Da loro i fassi, e l'abbozzate legna, Che sian poi rassilate, e manco graui, De' superbi edifici aurate traui.

Delle materie, a fabbricar prouiste, 11 Re si serue a custodire i passi; Mà più il colle medesimo resiste, Sì, che dentro a i ripari arme non passi; E parte ancor dello sue schiere hò viste Sù gli argini del fiume, vmili,e bassi Sgrauar le naui, e le condutte biade Sul colle trar, senza affannar le strade.

Dieci fila d'armati il Re dispone
Dal fiume al monte, en e consuma cento
Ciascuna fila, e'l vaso in man si pone
Al primo, onde salir deggia il frumento,
Quegli al superior l'vrna depone,
Che la riceue, a solleuarla intento,
E'l terzo al quarto, e'l quarto porge al quia
E'l grano in sù da ceto mani è spinto. (to,

Cosi s'arma Trebelo, e fi prouede
Alla futura offidion preuifta,
E intanto aiuto a gli Albanefi ei chiede,
Et a'Polacchi, e maggior neruo acquista,
Onde fia duro in full'alpeftre fede
Stringerlo in guisa tal, ch'ei non resista,
Però Signor tutto il vantaggio è posto,
(Sè tù'i credi affalir) nel giunger tosto.
T Due

#### 442 Bulgheria Convertita

Due giornate, e non più, diffanti hor fono I due foccorfi, e vengon ambi vniti , Non è minor la lor virtù del fuono, Chiari alle proue, a i paragoni arditi . Lafcian volonterofi in abbandono Gli Albanefi, e Polacchi i propri liti , Si gli forona la fama, e gli conduce A militar, fotto vn si chiaro Duce.

General de Polacchi è il gran Cafmiro,
(Spinto dal vero a mio mal grado il dico)
Che in lui fouente folpirando ammiro
Difciplina modernae, fenno antico:
Spetienza, e valor feco s'unito,
Suiluppa accorto ogni più firano intrico,
E con nodo felice infieme aduna
L'Ardimento, e'l Configlio, e la Fortuna.

Degli audaci Epiroti è Pirro il Duce,
Gente, che del morir nulla pauenta;
Anzi crede auuiuar la propria luce,
Quando nel fangue altrui rimanga spenta,
E se l'Etera i fulmini produce,
E dall'orrende nuuole gli auuenta,
Fulmina ancor la Terra, e il lapo, e il tuozo,
Che il Mondo scuote, gli Albaness sono.

E giunto omai dell'vno, e l'altro fora Al tuo nemico il gemino foccorfo, Che'i corridor Polacchi ogni dimora Han preuenuto, accelerando il corfo, Mà Pirro alquanto a difpogliar dimora Di viuo ferro alle montagne il dorfo, Riempiendo le valli, e gli antri ofcuri, "Col rumor delle trombere de'tamburi."

Et

Et io ben d'ogni schiera, a parte, a parte Potrei narrarti il numero, e l'insegna, Che ti vengono incontro a fiero Marte, Come colui, che da quell'oste hor vegna, E seppi in lei, con inganneuol'arte, Ch'ardita metamorsosi m'insegna, Parer Polacco, e come tale armarmi, Finger le spoglie, e la sembianza, e i carmi.

Questo sol ti diro: son gli Albanesi-Diccia cauallo, e noue mila i fanti, E discesi da i gelidi paesi Sono i Polacchi ancor più d'altretanti s I due terzi a cauallo, e sotto i pesi Delle lucide loro armi sonanti Fa merauiglia lo spedito armento, Che per pondo maggio non e più lento.

Mà faper giouerà, che fra l'Albano
Duce, e quel di Polonia è certa gara
Ageuole a cangiarfi in odio infano,
O cospargerfi almen d'inuidia amara:
Pirro hà per segno vna serrata mano.
Che l'esecution mostra, e dichiara,
E stringe vn Lauro, a dinotar, che l'Opra
Vince il Consiglio, e gli riman di sopra.

Calmiro espone vna pensola Testa,
Soura l'asta maggior, cinta d'Alloro,
E vuol mostrare al Campo suo con questa,
Che vien dal Senno ogni vittoria loro,
El'Opera, e la Man seconda resta:
L'vn'insegna è d'argento, e l'altra d'oro;
Pirro ne ride, e'l braccio suo prepone,
E sprezza a gloria altrui Senno, o Ragione.
T 4 E Cal-

## 444 Bulgberia Conuertita

E' Cafmiro hoggimai d'età canuta, Timido no, ma faggiamente accorto, E di colei, che si fouente il muta, Fugge il fentier pericolofo, e torto: Schiua i perigli, con la mente acuta, E nell'atuerità prende conforto, Col pa

Mà Pirro aprir col ferro anco il Diamante
Prefume, oue il fuo cor la destra irrita:
Neffun l'incontri, e non si pari auante
Mai resistenza, a rigettarlo vnita,
Che la supererà la man tonante;
E la disperderà l'anima ardita:
Cossui trà le rouine, e trà gli orrori
Donzella appar, trà violette, e fiori.

Frenar Casmiro adhor, adhor vorrebbe
L'impeto in lui, ch'auuenturoso effetto
Tal'hor produce, e la cagion gl'increbbe,
Quando scorta non sù dall'intelletto:
De'rischi suoi sicuro auuiso egli hebbe
Già prima,e ne senti pietoso affetto,
Quast tenera madre, che sul muro
Vegga il picciol fanciul correr sicuro.

E' reciproco amor trà i Capitani,
Mà non già ftima, e i propri fuoi configli
Ciafcuno approua, che i giudici vmani
Vie più d'amor, che di ragion fon figli.
S'accarezzan trà loro, e non lontani
Spiegano i padiglion d'oro, e vermigli,
E trà lor venerati, e venerandi,
Accomunan fouente hor cene, hor prandi,
E ri-

#### Libro Decim'ottauo.

E ridir ti potrei d'vna lor cena,
Dou'io mi spinsi, e ne surai gli accenti,
Quando Fotio ver lui, chi ti rassirai
E di poco gradir perche pauenti?
Segue Salindro, oue la tenda e piena
Di serui, e paggi, a ministrare intenti,
Mi rimescolo anch'io, sgombro la mensa,
Nessun m'osserua in quella turba immesa.

Tolte al fin le viuande, il Duce veglio
Cosi ragiona. A mille proue, e mille
S'è vifto già, che guerreggiando è meglio
Prouido Vliffe, che feroce Achille:
E Fabio honor della militia, e speglio,
Al ricourar delle Romane ville,
L'indugio adopra, e con piè graue, e lento
Giunge Aniballe, e' muro oppone al véto.

Sorride Pirro, e : Scriuan pur le penne, A lui rifponde, inhonorando l'armi, Ciò che del figlio di Laerte auuenne, E lodin Fabio adulatori i carmi; Non ne cura virtù, che fi fostenne Senza fogli rigati, ò incisi marmi, E descritto col sangue il valor nostro Mestier non hà, che lo colori inchiostro.

Mifero l'huom, fe la Natura a lui Compartito hauea fol fenno, e ragione, Ch'ei feruia, foggiogato, a i ferui fui, Men forte anco del Tauro, e del Leone : La mano il guarda, e del dominio altrui Ella alle chiome nostre il Lauro pone, La mano il Tigre, e l'Elefante vecide, E con la mano il Ciel differra Alcide.

#### 446 Bulgheria Conuertita

Ella, per far fogetti i venti, e'l mare,
Spiega le vele a gli animofi abeti,
E da lei sbigottita entro l'amare
Onde s'attuffa la cerulea Teti:
La mano erge le torri, e i campi arare
La fcorgi, e fol per lei Cerere mieti,
Per lei l'ymanità fi pafce, e viue,
E lo stesso pensier la mano scriue.

Risponde l'altro; E quale e mai si fiera Man, che non si del senno essecutrice ? Così quella vibidisce, e questo impera , La man dal senno il suo gouerno elice : E' legge ineuitabile, e seuera,

Data dal Ciel, e contraftar non lice.

Dice la Legge, ogni animal fia retto
Al feruigio dell'huom con l'intelletto.

Più forte il Toro, e più veloce il Ceruo, Lince di lui più fcorga, e'l Cane odori; Mà qualunque animal foggetto, e feruo Réda all'huom, che'l comada, i primi hono-E s'io di nostra mano il moto osseruo, (ri: Corre ella pronta a rigettar di suori Quando vien colpo a danneggiar la testa, Perchè quella val pocoe molto questa.

E voi, se non guerrier, mà Capitano
Pur siete, o Pirro, e tanta gente vostra
Vi dimanda lor capo, e non lor mano,
Acconsentite alla sentenza nostra.
Pirro seuote la fronte, e'l senno humano
Ester all'opra inferior dimostra,
Che'l fin si loda, e se'l consiglio è duce,
La man ciò che si pensa al sin conduce.
E quì

# Libro Decim'ottauo.

E qui tacquero entrambi, e'l popol folto De'circoftanti, in questa parte, e in quella, Di quà, di là, con l'approuar del volto, La sua diuersa opinion sauella; Indi parte la turba, io seco inuolto, Senza attender frà lei l'alba nouella, 'M'inuolo all'hor, ch'è più lotano il giorno E d'onde io mossi, al Campo tuo ritorno.



LIBRO XIX.

# 346

#### ARGOMENTO.

L'Imperador è vecifo, a lui succede
Basslio. Il suoconelle naui auuenta
Fotio, mà con la pioggia il Ciel prouede.
Ond ei con siero assato il colle tenta.
Sanato il Rè dello sconuolto piede
Contra il Trace combaste, e non pauenta.
Torna il Demonio, e lo cassiga Pluso.
Giunge di naui a gl'Idolatri aiuto.

Apido per se ftesso, e più per quello,
Che Salindro arreco, muoue repente,
Congiunta l'Assa al Bulghero rubello,
E segue i segni lor l'ampio Oriente:
Mà Dio, per rafirenar l'empio stagello,
Che sourapende alla deuota gente,
Muoue la prima, e quindi a lei risponde

Hor da qual filo incomincio la tela,
Ch'ordi lassu la Prouidenza eterna?
Musa a cui lunga etade il ver non cela,
Col tuo configlio il mio cantar gouerna,
E quanto il fosco oblio contende, e vela,
Si ben distingui alla mia parte interna,
Ch'ella il conduca alla sutura etade,
Con essempio di loda, e di pietade.
Tras.

L'ordine poi delle cagion seconde.

#### Libro Decimonono.

449

- L'Imperador dall'impudiche piume
  Giacca îneruato, onde per lui non forge
  L'intelletto calcato dal coftume,
  E'l fren d'ogni talento al fenfo porge.
  E l'aftio aduggia ogni benigno lunte,
  Che l'anima tal'hor folleua,e (corge,
  E a mirar torto, ad abborir conduce
  Del fuccessor la defiata luce.
  - Vede in lui generofa alma guerriera, Spirto, ch'ogni ripofo a fchiuo prende, Parca lingua, costante, e veritiera, Senno, che molto ferba, e molto intende: Gratia, che senza scettro a i cori impera, E in catena d'amor ferui gli rende, E no può sopportar, ch'un'huom si degno, Meriti pria, che conseguisca il Regno.
  - A fcherno prende ogni virtù prestante,
    Ogni pregio, ò di studio, ò di natura,
    Sprezza le note, il fuó, gli atti, e'l sembiáte,
    Col vilipendio ogni sua sode oscura:
    O che vago cultor di chioma errante,
    Ch'allo stesso Narciso il pregio sura i
    E qual morbida man giammai s'accoglie
    Piccola tanto in prosumate spoglie?
  - E con la noia d'importune fe de L'hereditario Adon corre all'impero, Anzi precorre, e locar tenta il piede Dou'io l'hó fermo, e vacillar non ípero, E la mia fofferenza glel concede ? Aih non adempira l'empio peníero . S'io cómando, s'io regno, e nel mio foglio Son'io quell'yn, che può fcolpire, io voglio; Adra-

#### 450 Bulgberia Conuertita

Adrasto appella, & a costui propone, Muora Basilio, e si disperga ogn'ombra, Che non è più possente altra cagione, Che lo stato guardar, s'altri l'ingombra: Troppo in sostrir costui lunga stagione Correr lasciai, che la mia luce adombra. Non più, non più, deggia perir pur esso, Pria che rispigner me del mio possesso.

Appo l'Imperador neffun eccede
L'autorità dell'impudico Adrasto,
Negli intrinseci assarianco gli cede
Lo stesso Foto, est dominar suo vasto;
Stringe il legame di Iasciua sede
Michele a lui, che l'vn, e l'altro guasto,
Ama il lezzo commune: hora a costui
L'empio comparte i tradimenti sui.

E bandita vna festa, il di prescritto
Si riempie il teatro, one la caccia
S'aduna, e i mostri fuoi ministra Egitto,
Ogni sera più sera Ardenna allaccia,
E già comincia orribile il constitto
De' riguardantia scolorar la saccia,
E spargendo l'arene omai trà loro
Combatton l'Orsoil Leopardo, e'l Toro.

Indi con l'Elefante in pugna viene,
Di squamme armato, il gran Rinoceronte,
Muouer diresti, e con enfiate vene,
Con yn monte azzustarsi vn'altro monte:
Dentro l'ygne la Tigre il Lupo tiene,
E'l collo straccia, e la maligna fronte,
E l'armato Cinghial, di sango intesto,
Lacera il Can d'Epiro, audace, e presso.

In fua magion difciplinato hauea
Domeftico Leon l'infido Adrafto,
D'ira la belua al di lui cenno ardea,
Spiegaua il corfo, e riduceafi al pafto.
Hor con esca il fellon s'introducea
Nel confuso di fere empio contrafto,
Spinge il Leone, e di farista armato
Egli entra appresso a lui nello steccato.

Al comparir nel fanguinoso agone
Trà le fere faluatiche, e crudeli
Con cesarie magnanima il Leone;
Spiano sul tergo ogn'altra belua i peli,
E pur tem'egli, ed a ritrar si pone,
Cercando albergo, oue s'interni, e celi,
Con le minacce il traditor lo guida;
Doue in vece di lui Basilio vecida.

L'yn ciglio Adrasto a rincalzar la fera, E tenea l'altro al suo misfatto intento, Sedea presso a Michel sulla trincera Basilio, e sotto a loro eran ben cento, Ciascuno in piè, come volgare schiera; Giunge al segno il Leon timido, e lento, Finge Adrasto ferirlo, e'l colpo auuenta, Onde vita miglior ne caggia spenta.

Mà fusse accorgimento, o susse il Cielo, Ch'agl'innocenti volontier soccorre, Vacilia il colpo, e da Bassilio il telo Passa, e nel frodator la froda scorre: Cade l'Imperador conuerso in gielo, Nessun piange cosui, ch'ogn'vno aborre, Con la seggiola d'or trabocca, e inseme Sparge'l sague, i singhiozzi, e l'aure estreme. Ago.

#### 452 Bulgheria Convertita

Agonizzando la trafitta mole,
Chi la guardi non hè, non che l'aiti,
Pondo aborrito, e fol di eli fi duole
Turba di meretrici, e parafiti.
Paffare indugio il fucceffor non vuole,
E pria,ch'al fuo dominie altri l'inuiti,
Rapido il prende, e in vn momento è tale,
Che ben fi mostra a tanto grado eguale.

Giurano omaggio a lui, schiere, e coorti
Con lieta fronte, e del Signor nouello
S'allegrano i miglior, godono i forti, ,
Conformi a questo, e mal graditi a questo:
Ordini saggi, auuedimenti accorti
Appaion tosto, e'l micidial si fello
Prigione e satto, e la sua causa dice,
Fioco, tremante, squallido, infelice.

E poichè dall'attonito, e imarrito
L'iniqua tradigion fù discoperta,
E da i seueri Giudici punito
Sospeso muor, come sua colpa merta:
Riconobbe Basilio esser tradito,
Da chi'l precede, e la congiura aperta,
Fà recider a lui l'iniqua testa,
E traditrice, e rea la manisesta.

E in ferico zendado il teschio auuolto, Commette il pondo ad fyn fedel corriero Che'l porti a spró battuto, e fren disciolto Doue Fotio reggea l'armato impero, E mostri a ciaschedun, che gli e ritolto Certa patente, in testimon del vero, Succeda Ignatio; lo così sermo, e voglio, Basilio Imperador segnato e'l foglio. Parte il Corrier, con la recifa fronte,
E con la carta al Patriarca in feno,
Fora la valle, e difcollina il monte,
Non riman della fretta orma al terreno :
Mà Fotio intanto, a cui non eran conte
Le fue vicende, onde gli eltofto il freno,
Giunge con l'ofte poderofa al colle,
Doue il Criftiano Rè la Chiefa effolle.

- E in compagnia del ribellante figlio,
  Che fanno hor amendue fola va armata;
  Nelle naui Criftiane affiffa il ciglio
  Fotio,e l'incende già mentre le guata:
  Poi dice, al Rè nemico,in fuo periglio
  Più non focorrerà claffe velata;
  Sè pur ardon gli Abeti,e pure hà loco
  Trà il legno il ferro,e trà l'bitume il foco;
- E dato a mille frombolieri il fegno,
  Globi di folfo, e d'infocata pece,
  Scoppian le funi, e'l feruido fosegno
  Lampeggia omai per dicci colpi, e dicce;
  Volan le fiamme, e per l'aereo regno
  Spargon l'incendio, e riparar non lece,
  Che'l foco in cento parti a cinger venne
  Del popol pio le fuenturate antenne.
- La vampa orribilifima s'appiglia, E con feruido dente i legni rode, Freme, e lampeggia candida, e vermiglia, Fuman le poppe, e l'abbronzate prode. Di quà, di là l'attonita famiglia Gridar tremando, e palpitando s'ode Gelida in mezzo al loco, oue più forte! Della fiamma vorace arde la morte.

#### 454 Bulgheria Convertita

Al duro caso il prouido Emireno,
poiche'l suo legno omai troppo si cuoce,
Trà i nodi affumicati, el'arso seno
Della vela maggior corre veloce,
E dall'albero arsiccio, e poco meno
Che incarbonito omai, suelle la Crote,
E col segno di Dio dal soco oppresso,
Sulla naue salto, che gli era appresso.

Era la naue, a cui lo stuol deuoto
Della Vergine Madre ha'l nome ascritto,
E con voigere a lei l'estremo voto,
Alza la Croce il Capitano inuitto:
Diua, che per camino aspro, ed ignoto,
Col pargoletto tuo passi in Egitto,
Deh scampa a noi quest'insamate prode,
Per tua pieta, come tu scampi Erode.

E quando mai l'humanità riccorre
Alla Madre di Dio pregando in vano?
Anzi fouente al dimandar precorre
Ne' danni altrui,con la pietofa mano:
Ferue l'incendio, e con le fiamme fcorre
Per ogni antenna il fuo furore infano,
Quand'ecco,ecco il foccorfo, e full'armata
Verfa il freddo Aquilon pioggia gelata.

Si raccolgono i nembi, e in vn momento
Di tenebre improuise e'l Ciel racchiuso,
Stringe le nubi, e le costringe il vento,
A dissonder con l'acque il giel consuso,
Orrido il respirabile elemento,
Frange sè stesso, e'l nembo suo dissuso
Cade in ombre di ghiaccio, e'l tinto velo
La terra inonda, e ne disgombra il Cielo.
Gran-

randine no, mà congelate falde
| Dall'afpra region Borea faetta,
| E fulle fiamme, affumicate, e calde,
| L'algente bruma, a raddoppiar s'affretta,
| Quindi vampa non è, che più riscalde
| L'armata, che da Dio giace protetta,
| E delle cento vna carina fola,
| Poca perdita; lor l'incendio inuola.

'altre intatte dal fuoco, al cenno preste
Del cauto Duce i lor legami ficiolti,
Schiuano, col fauor delle tempeste
Gli ardori, a disertarle indarno volti,
E con le faci inutili, e moleste
Reuelatrici del rosso de'volti,
Si rimangono i Traci, oue non giunge
Quadrello, o dardo, a faettar si lunge.

Aà il Tracio Faraon vie più s'indura, Quanto più spauentario il Ciel dourebbe, E non, ch'ei senta al cuor nascer paura; Al contender con Dio l'audacia accrebbe. Sorge intanto la notte, e l'ombra oscura, Che da i monti calò, full'Alpi crebbe, E non bada il feroce, e non attende, Che'l giorno squarci le notturne bende.

Mà parla al campo suo. Le nostre Lune Braman la notte a biácheggiar più chiare; E per entro alle tenebre più brune Il lume sor più glorioso appare: Fuga dunque il Dragon dall'erme cune Da nos scacciato; e chi'l potrà faluare? Faor che la morte? e così detto in alto Spinge il tremendo, e poderoso assatto.

#### 456 Bulgheria Conuertita

Fà coronar di viue faci intorno Trebelo il poggio, e gli steccati accende, E ciò che la natura inuola al giorno, L'arte alla notte illuminando rende : L'au dace trombase l'animoso corno Stimola i cuor, mentre l'orecchie offende; Mà i generofi petti alle difese Ardono più delle trincere accese .

Di mille Turchi agguerritore, e Duce, Poggia lo smisurato Alcimedonte, Che par, mentre sull'alto ei si conduce Pullular fopra il monte vn'altro monte, E benchè presso alla notturna luce Smarrifce il piè la dilungata fronte; Tanto ful graue bufto alta,e fourana Da gl'impressi vestigi s'allontana .

Costui gridando a'suoi Lunati arcieri. Cinti di scimitarre il manco lato, Ecco dal Re nemico a i cimiteri L'honor delle facelle apparecchiato, Muoia al suo lume, e muoiano i guerrieri, Non vada il Duce lor discompagnato, E delle tombe i perfidi Cristiani Adempiano il difetto augelli, e cani.

E così detto, al più vicino fosso Scende, e falito, e non disceso appare . Tanto si vede oltra misura ogn'osso La vasta mole in ver le nubi alzare: Supera le trincee l'empio colosso, E raddoppiando le percosse amare, Discioglie lor, come Scilocco il ghiaccio L'ampio rotar del furibondo braccio.

Il medefimo Re', che tanto orrore
Vede apportar la nerboruta torre,
Scudo fà di se fleflo, oue il timore
Spauenta ogn'altro,e nó s'arrifchia oppors
Cosi d'Orfo famelico il furore
Ad affrontar la Leonefla corre,
All'hor, che sbigottiti i Leoneelli
Tremano a riguardar gl'ifpidi velli.

Al perigliofo paragon Trebelo
Alza il braccto Reale, e pria chiamato
Con le note del cor fecondo il Cielo
Feri'l coloffo al fuo finiftro lato,
E la fpada nel cor gl'impresfe il gielo
Di morte, onde cedè la vita al Fato,
E con lo fpirto Alcimedonte audaca
Dell'ardire effalò l'ampia fornaca.

Parue ferito da pungente chiodo, Globo, che il vento imprigionato indura, S'ei rompe il cuoio, ouer differra il nodo, Che lo firingea nella prigione ofcura, Che finifee tremendo, e'l primier modo Del riforger da terra a i balzi fura, Così cadde il Gigante, e alla percoffa Tremò la terra, e rifonaron l'offa.

come orrida Quercia, che diuelle
Dal minor bosco il rapido Aquilone,
Tira le piante profiime nouelle,
A giacer seco in sul natso sabbione,
Così scomette, e queste traui, e quelle
L'orribii mole al Bulghero bastione,
E'l varco a lui, che'l suo cader disserra
Co le membra, e co l'armi empie, e riserra.

## 458 Bulgberia Convertita

Il Rè, che tracollar la viua rocca
Si vede addoffo, il cauto pie ritira;
Ma'l pone in fallo, e fopra lui dirocca
L'armato monte all'hor, ch'ei lague, e ipira,
E fufie il cafo, o che l'Inferno fcocca
Contro all inuitto Eroe tormento, & ira,
Sopra il manco tallon, pefante, e graue
Cogliendo, il preme vna difciolta traue.

E doue al collo della mobil pianta
La forcuta cauiglia s'incatena,
Si graue è'l colpo, e la percoffa è tanta,
Che frange in lor la natural catena,
E'l piè disciolto dalla noce infranta
Fugge il softegno suo, con tanta pena,
Che il Rè dolente il Fortebraccio appella,
Gloria de'Misi, e a lui così fauella.

Guarda tu'l varco, onde'l crudel dolore
Non mi torra, fe mi riman la vita,
Che partendo io ritorno,e'l tuo valore
Per me'fortentri, all'a difefa ardira,
Tù se m'affigge il pie, confoli il core,
Afficurato in così terma aita:
E così detto, allo fmarrito, e bianco
Figlio, appoggia dolente il lato manco.

Dalle faci medefime colparte
D'intorno, intorno sù i ripari amici,
Vede la Bulgheria, che il Re fi parte
Dalle difefe, e veggonlo i nemici:
Crefce l'ardir nella contraria parte,
A poggiar più ficura i colli aprici,
E Fotio in fuon vittoriofo, ed alto
Stringe, e rinforza il fanguinofo affalto.

#### Libro Decimonono. 459

Di ver l'Aurora il feruido Meemetto, Ch'hà per cimiero vu l'Arice pungente, Pieno di ficurezza, e di dispetto Sorge, e non proua duol, piaga non fente, Porta lo scudo conficcato al petto, D'haste vna felua tremula, e patente, E ribattuto, e rigettato riede, Non mai vinto, alla pugna, e nulla cede.

Così pur vedi il pescareccio legno
Galleggiar lieue, in sulla rete ascosa,
Quantunque volte dal marino stegno
Sepolto vien, nella magione ondosa,
Che giacer non può mai l'arido segno,
Nèl suo pondo leggier troua mai posa,
Mà torna sempre, infrà le spume auuolto,
Sopra l'onde soggette, al Ciel riuolto.

Di ver Ponente, entro i ripari, il primo
Spiccato vu'animolo, e leggier falto,
Folgore di battaglia, entro Selimo,
Mitto frà i difensor nel siero astalto.
Costui di palme, e di trionsi opimo,
E di legnaggio glorioso, & alto,
Hà di libero ardi l'anima accensa,
"Troppo vuol, ciò, che vuole, e poco il pensa.

Volgesi a quei di Ponto, e gli rampogna,
Che il Capitano lor segnon si lenti:
Ecco l'hora, ecco il loco, hor qui bisogna
Venir con l'opra, a consermar gli accenti,
E non quando la mente i Lauri sogna,
Là dopo cena minacciar le genti,
Qui sa distintion dal vile al grande
L'animo, e la virtu, non le viuande.

2 Mà

#### 460 Bulgheria Conuertita

Mà non è col valor la forte eguale,
Corron molti alla meta, e la mercede
Confegue vn fol, che più fpedite hà l'ale,
Dal Ciel conceffe, all'affrettar del piede.
Lo fluol men forte a fecondar non vale,
Mà cede il varco, ò rifofpinto riede,
E traboccando il popolo confuso,
Da chì vien per aprirlo il calle e chiuso.

Non pauenta Selim, quantunque folo
Da tutto vn Campo circondar fi miri,
E la felua dell'armi intorno al polo
Del fuo fermo valor tutta fi giri:
Vedi l'vsbergo sfauillar non folo,
Mà par, che il foco lampeggiando fpiri;
Sparfo da mille colpi, e non fi bagna
Di fangue il fuol, mà s'impaluda, e stagna.

Non si badi a ferir, grida Eritreo , Costui quasin, che prigioniero è nostro, E non porta il contrasto vtil trofeo; Mà difenda i ripari il ferro vostro : Odel Selimo; e dispettoso, e reo, Volge lo sguardo al circondato chiostro, E dice, io prigioniero ? e quale strada E' chiusa mai, se vipuo entrar la spada?

E dicendo così, riuolge il paffo.

Doue s'inalza entro la fossa il cinto,
E'l calle aprendo in sull'estremo sasso,
Saltane suor dell'altrui sangue tinto.
Horsù,dice Eritreo,dirupi al basso,
Poco rileua,o volontario, o spinto,
Guardinsi gli steccati, e non ci caglia
Di lode,oue la notte ogn'opra agguaglia.
Mà

Mà l'incauto Selim, che bene il falto
Non mifuro, nel traboccar di fuore,
Troppo fenti precipitarfi d'alto,
Troppo calò per lo notturno orrore,
Che giungendo alla fin ful duro fmalto,
Dalla percoffa sflagellato muore,
E lafcia in vn mefcuglio a i duri marmi,
L'offa, la carne, le ceruella, e l'armi.

Il Rè condotto al Monaftero intanto,
L'amico stuol, con pallida pietate
Da ciascun lato al Signor loro accanto,
Reggon la tormentata maestate;
Pullula suor d'ogni palpebra il pianto,
Prouando indarno a non restar bagnate,,
Ché il lagimoso ymor, bench'altri il prema:
Esser non può, ch'ad hor, ad hor non gema.

Sol, con arido volto il Rè costante, Sopra va alta appoggiato il piè sossito e E intrepido offerisce al medicante La gamba, i nerui, e le dikratte vene, E dice, acconcia, e quai si siano, ò quante, Cura non prender tù delle mie pene, Mentre non le sentio, che sol mi cale

D'effer fulle trincee, questo è'l mio male.

Tratta il Chirurgo, e sospirando afferma, Che del concauo albergo vícito é suore Il minor osso, concastra, e serma, E prende il mobil piè sito, e vigore, E i tendini allungati, e sull'inferma Parte è concorso il tormentato vmore Tanto (dic'e) ch'afficurar non so Il Rè, se non col tempo, e col riposo

#### 462 Bulgheria Conuertita

lo ben prefumo ogni difciolta parte
Ricollocar con la maestra mano,
Mà non fermarla in vn momento, e l'arte
A tanta operation s'ingegna in vano,
Che se le facoltà muoue, e comparte
La natura alle membra,a mano, a mano,
L'arte non può, che la natura aita,
Porger salute in vn momento, e vita.

All'hor Trebelo a i circostanti impone, Precipitiamo amici ogni dimora, Sifasci, e stringa il lacero tallone, Sano saro, pur che pugnando io muora, Venga il destriero, e portera l'arcione Ciò, che non può l'osfelo piede ancora, Quando l'Angel Custode vn raggio solo Spira irà i nerui lacerati, e'l duolo.

Trae, con man fauoreuole, e feconda,
Tolto dal lume, che dal Cielo ei tragge
Vn raggio di splendor, che lo cicconda,
Dall'alto Olimpo alle terrene spiagge,
E quantunque il suo lume si nasconda,
Ne si vegga per noi, com egli trragge,
Pur da gli effetti il cieco volgo approua
La nascosta virtà, che sauo, e gioua.

Come vermiglio nettare, che feende (no. Per entro all'acqua, onde il criftallo è pie-Sparge l'ymor delle purparee bende, Dilatando i Rubini all'onde in feno: L'Angelico fplendors'apre, e diftende Tra i nerui, e l'offa, e ne raccoglie il freno, Molce la carne, e nella propria fede Sana, e conferma, e rauualora il piede. E i laceri legami in vn momento
Per celefte virtú fi rilegaro,
Spianoffi ogni tumor, cefsó il tormento,
Spense il diuñor raggio il duolo amaro,
E come in poggio al terminar del vento,
Per cui tutti i suoi rami fi piegaro,
Ciascun si ferma in sull'immoto stelo,
Sul piede suo si stabili Trebelo.

Attonito il Chirurgo alza la voce .
A tanta merauiglia : E, non son'io ,
Grida, che ti rislana, e'l duolo atroce
Non discaccia, Signor, l'ingegno mio :
Mà con la man, che sù confitta in Croce
Alla falute tua concorre Dio,
A lui fol dunque il tuo guarir s'ascriua ,
Torni la lode, onde il fauor deriua .

Riedi, e combatti pur, che ti rifana;
Perchè tù vinca; la pierà celeste,
Che discender non può fallace, e vana,
Merauiglie a produr si manifeste;
A tanta proua di virtù fourana
Pallido Alberto, i color suoi riueste.
Come lacinto languidetto suole,
Dopò la pioggia, rallegrats al Sole.

Mà poi, che il genitore ha già vestito
Di porpora di Tiro il faldo piede,
E più che mai nella battaglia ardito,
Con la certa vittoria in pugno riede:
Mira appresso di sè ricolorito
Dalla propria falute il proprio herede,
E più d'appresso adascoltar l'appella,
E con note sommesse a lui fauella.

Im-

#### 464 Bulgheria Convertita

Impara Alberto, alle ferite fono, Come tù vedi, i Rè foggetti ancora, Non ci abbarbagli il lufingheuol fuono Di chì fouerchio i nostri merti honora. Eguale in tutti è della vita il dono, E chi viue quaggiù, conuien, che muora, Già vedì in me l'incominciate scorte, Doue balena il duol, tuona la morte.

E la gratia di Dio fe mi rifana. Per pochi giorni il viuer mio prolunga, Ch'al breue corfo della vita humana, La meta del morir non è mai lunga. E se morte vn sol passo n'è lontana, Qual mométo effer puo, che no l'aggiuga? Viuiamo adunque in guisa tal, che il Cielo L'anima abbracci, allo squarciar del velo.

Viuiamo, ò figlio, in guifa tal, che fia Da noi creduto eterno ogni momento, Quel momento mortal, che più non fia A ricalcarlo il piè gelato,e spento; Et alla eternità quell'orma inuia, Che più no torna in cento lutiri, e in ceto . E ne conduce all'immutabil tempre, Di dolersi in eterno, ò goder sempre.

E dicendo cosi, come de'figli L'Aquila fuole afficurar le piume, Mentre le ferma entro gli adunchi artigli . Col ciglio opposto al folgorar del lume, Il Rè tutti i penfier, tutti i configlt Volge d'Alberto al sempiterno Nume . Mostrando esfer di sogno ombra sugace, Quanto al Mondo diletta, e quanto piace. E co-

465

E colà peruenendo, oue non anco
Cedono i Mifi alla nemica forza,
Mà quinci, e quindi, e fanguinofo, e flanco
Nel dubbio Marte il feritor fi sforza,
Con magnanima fronte inuitto, e franco,
Ogni paura, ogni fgomento ammorza,
E dice: Ecco Trebelo, amici ardire,
Eccomiinfieme, a vincere, ò morire.

Mà quanto, e con l'effempio, e con la voce
Trebelo il popol pio rinanimifce,
L'empio Dragon della Tartarea foce
Con orrendo fquallor lo sbigottifce:
Ciò,che di fpauentofo,ò di feroce
Hauer puon l'ombre,a fuo terrore vnifce;
Moftri finge,e portenti, e i fochi veli
Sofpinge incontro a i pugnator fedeli.

Tratta per sua la militare impresa,
Di menzogna, e d orror ministro, e padre
De gl'adolatri, alla Cristiana offesa
Le spade aguzza, e regge lor le squadre;
Soffia, ed estingue ogni lumiera accesa
Dal popol pio, con geli d'ombre, & adre,
E di man propria gli steccati atterra,
E i passi al siero Trace apre, e disserra.

Ouata la tracotanza, e guata in Dio Michel, che'l castigarla omat consente, E stringe il ferro, onde purgò di rio Seme le stelle, con la man postente: Dragomanno al veder s'irrigidio, Come alla bruma il gesido serpente, E vorrebbe suggir, ma la paura, Che lo sprona alla suga, il passo indura.

y s Pe

#### 466 Bulgheria Convertita

Per Jo corno finifiro all'hor Michele ;
Che lui fdegna ferir, poiche s'arrende,
Mentre ei vomita vinto affentio, e fele,
Con la poffente man ficuro il prende ;
E lo strafcina al campo suo fedele
None volte d'intorno, indi l'appende,
Trofeo schernito, alla faffosa sponda ;
Doue piomba all'ingiù la fronte immonda.

Geme, e inghiotte l'offele, e non ardifce A fua rimifion formar parole. Duolfi di non morir, che non finifce La pena fua, ma fempiterna duole: Tornar cerca alle tenebre, e patifce Più d'ogn'altro torméto il giorno, e'l Sole, Storcefi indarno, e fi raggira, e fcuote, Ma'l vincolo immortal fcioglier no puote.

Caggiono al dolorofo al fin di mano
Le due verghe infelici, onde fi diede
Vanto superbo al Rè dell'ombre in vano,
D'allontanar di Bulgheria la Fede:
L'Angelo all'hor, ch'abbandonate al piano
Rimaner le due verghe al Mondo vede,
Vuol Che l'empio le prenda, e le riporti
Dall'aer puro, alla magion de'morti.

E fciolto il nodo, ond ei s'affanna appelo,
L'vrta l'Angelo, e fcaccia: Obbrobrio infaTorna all'abiflo, e laggiù re fli accelo (meDalle fiaccole tue l'atro reame:
All'hor dall'empio, fuo veneu riprefo
Onde s'accendon le contrarie brame;
Torna al centro confuso, e non s'attenta
Di lafciarfi incontrar per l'ombra spenta.
E cer-

#### Libro Decimonone . 467

E cercando latebre, onde nol veggia Suergognato l'inferno ; il tinto fivolo L'vrta, e fpinge per forza all'atra feggia, Che fà fcabello al regnator del duolo, E dice il Rè della Tartarea greggia, Ecco l'Alcide, domator del polo, E quante ftelle hai, firafcinando teco, Rapite al Cielo, e tratte al mondo cieco?

Profontuoso vantator, che à scherno
Prendi l'affanno mio, mentre mi doglio,
E prometti vittoria al vinto inferno,
Contra lo scettro dell'empireo soglio:
Horsà ben delle tenebre il gouerno
Hai guadagnato, io contradir non voglio,
E non vn solo di, ma intero vn'anno
Seruano i mici ministri a Dragomanno.

Appendete costui, Cirro, e Frontone,
Atri ministri miei, di mia sierezza
Esfecutor crudeli, a quell'arpione.
Che nel muro consisto il sasso spezza;
E sin che la medesima stagione
N ó torna, e parte a muouer sepre auuezza;
Non cessare adoprar le verghe in lui,
Ch'ei trasse al mondo, e'l donatore io sus.

Tace il misero, e freme, e laggiù doue
Non appariscon mai l'alba, o la sera,
Saturando lo sdegno, al tinto Gioue,
Stancan se stessi all'aspra pena, e fera,
E con percosse raddoppiate, e nuoue,
Non lascian parte a Dragomanno intera,
E ne san si crudele, aspro gouerno,
Che tentan di pietà l'istesso inferno.

6 Mà

# 468 Bulgheria Conuertita

Mà fcacciato il Demonio, al Ciel pon mente L'Angelo, e vede il padiglion fourano Tutto fparso di lumi, e tutto ardente, Fuor che'l primo giacea nell'Oceano: Ond'ei, ch'attende il suo candor sucente A fauor dell'effercito Cristiano, Vola, e s'inuia, done la Luna ancora Dormiua in grembo alla vermiglia Aurora.

Dentro vn letto d'Auorio, a cui le piume Eran di latte, e i fuoi guanciali argento, Ella ripofa infin, che forga il lume, Che giace in grembo al liquido elemento; Che mai di non leuarfi ha per coftume, S'ella non vede lui correr più lento, Più lento no, mà in lucido Zaffiro Tal fembra a noi, per lo maggior fuo giro.

Per la finiftra man l'Angelo prende : La bianca Luna, e la rampogna, e dice: Sù,che l'Albore, onde il tuo lume folende, Troppo lafcia full'litro ombra infelice : Troppo il tuo corfo a comun pro s'attéde; Alle cure fourane otio non lice, E fe per Gio fue riflette il Sole, Egual pietà del tuo tardar fi duole.

Dall' empio Fotio attorniato, e firetto,
Non reme anco i perigli il pio Trebelo I
Che mirar tanto effercito, interdetto
Gli vien dall'ombre del notturno velo:
Scuopri dunque i nemici al Regio aspetto,
Che pouero di tè, gli asconde il Gielo,
E fian patenti al tuo suelato lume
Le Tracie insegne; e ribatte le piume.

Dal-

#### Libro Decimonono . 469

Dalla gelida coltre all'hor leuata, Con frettoloso piè, la Luna ascende Sull'Orizonte, e già nel mar lauata Per lo sereno Ciel candida splende: Scaccia i nuuoli intorno, onde velata Non fia dalle noiose vmide bende . E fplende si, ch'alle fraterne tede Emula fulgurante appena cede .

E poiche già full'Oriente è forta, Fauoreuole a i Bulgheri la Luna, Quella fourana, onde fmarrita, e fmorta, L'altra de'Traci impallidifce, e imbruna; Il Rè, così parlando, i fuoi conforta, Il Ciel si cangia,e cangierà fortuna, Ed al lume, che sorge, il popol folto Mestiero haura di riguardarmi in volto

Vedrà mè, vedrà voi, vedrà lucente Risplender Crifto, in sulle nostre spade; E vedrà insuperabile, e possente Accoppiato il valor con la pietade; E dicendo così , quasi torrente, Ch'ambe le sponde riempiendo rade, Contro all'affalitor feroce corre, Vrta i aemici, e'l popol pio soccorre.

Nè meno i Traci fuoi Fotio rincora, E folleuando al primo lume il dito, Ecco dice per noi dell'onde fuora La Luna abbandonar l'Indico lito: Vedete lei, che par che dica, ancora Non espugnano i miei si picciol sito? E perchè ingrati il mio benigno corno Spogliar d'Alloro, e riferbarlo al giorno? Mà

Mà trà gl'inanimiti số quindi, ở quinci, Qual mostrò di valor pià chiaro segno f Memoria; tù, che dilettando vinci Il Tempo, e dell'Oblio disperdi il regno, Additami alcun satto, onde cominci A dispiegarlo il mio canuto ingegno, Ed io, qual Cigno alla mia morte auanti L'vltime note mie più dolce canti.

Difendea le trincee l'inuitto Orcallo, Girando attorno yn dibozzato Abete, Onde s'ingombran le trinceie, e'l vallo D'yccifa humanirà, che intorno ei miete; Sembra, con man di ferro, o di metallo Franger d'Aragne yna fofpefa tette: Arme il Turco non hà, che a tanta possa Far più riparo, o resistenza possa.

La corazza a Setim spezza, e lo scudo Al gran Chiausio, ad Alcoran l'elmetto, E lascia al fier Sinam pouero, e nudo Del ferro i panni, e della vita il petto. E d'vn rouerscio dispietato, e crudo Il collo a Fulziron troncò di netto, Feo tre balzi la fronte, al terzo morde Il suol, con labbra impoluerate, e lorde.

Quand'ecco al feritor giunge per fianco Pungente dardo, e'l traffino ferrato Alla fonte del cuor, feruido, e franco La fete abbeuero del ferro ingrato: Paffa l'orrenda cuípide dal manco, E corre a riufcir nel defiro lato, E diffingue in due varchi vnaferita, A catrar la morte, & all'vícir la vita.

Core

#### Libro Decimonono.

47 E

Corre al doppio feniero irrefotuto,
Di quà, di la foccorritore il fangue,
Inufile foccorfo, e vano aiuto,
Che nulla gioua alla vittù, che langue,
E muore Orcallo, e riman freddo, e muto
Dilatando le piagne il corpo efangue,
E l'anima diuifa, a fuggir prefta,
Via fe ne và, per quella piaga, e quefta.

Si pon l'Ofcuro, ou'è caduto Orcallo, Con ficura baldanza, in cuor più faggio, Et al Bulghero pio difende il vallo, Con la fublimitade, e col vantaggio, Sulla stabilità del piedestallo Sembra colonna, e non pauenta oltraggio, Arma d'orrido tronco il braccio ardito, Vio le naui a separar dal lito.

Con esso vrta la Tracia, e la rispinge,
E sa ch'ogni auuersario a terra caggia,
E d'armi ingombra, e d'atro sangue tinge
Anco lontan la perigiiosa spiaggia:
Quado Agazzello al proprio petto stringe
La noderola stipide seluaggia,
Ne la può ricourar l'Oscuro, e seco
Tira, e riuolta auuincigliato il Greco.

Punge, e ritira l'vn, l'altro non lassa,
L'Oscuro al sin sullo steccato a lieua
L'appoggia, e l'voa parte al fondo abbassa.
Con ogni forza, e l'altra al Ciel solleua,
La rallenta poi subito, e rilassa,
Onde il vincolo suo scioglier sen deua,
E tante volte la declina, e l'erge,
Che il suol di sangue, e di ceruella asperge.
Dal-

Dall'empia strage, e dal crudele essempio Sbigottita la turba il passo allenta, E teme il proprio mal nell'altrui scempio, E'i siero tronco approssimar pauenta; Segue il cerro a girar pesante, & empio La destra impetuosa, e violenta, E quai pomi sull'albore percuote Gli huomini, e l'armi, e li dibatte, e scuote.

Scioglie il capo dal bufto al Tracio Entello,
Lascia stordito Alminoran sull'herba,
E soura il petto a lui stende il fratello,
Con doppia strage, vna percossa acerba:
Ritragge il piede Endimione, il bello,
Che il nemico suror pietà non serba,
Mà giunto è pur sulla finistra spalla,
E'i misero garzon cade, e traballa.

Mà in altra parte, oue cadè il coloffo,
Che primier superò l'alta trincea,
Dal Rè trafitto, al valicar del sosso.
L'armata moltitudine sorgea,
Có l'elmo in srôte, e con l'ysbergo indoso,
La mole insanguinata ancor giacea,
Scala di sè sacendo al calle incerto,
Ch'era dal pondo suo chiuso, ed aperto;

Come per Quercia, che procella sterpe, E co i rami fiaccati empie la valle, Il nero stuol delle Formiche serpe, Studioso affrettando il negro calle: Così d'Alcimedon sull'ampia sterpe, Premendo i fianchi, el eg elate spalle. Poggiano gl'Idolatri, e scala hor quiui Delle morte sue membra è satta a i vius. Trebelo a riferrar l'Orribil varco
A i trè Baron di Tranfiluania accennà,
A Seruio d'Itria, a Torrifmondo,a Marco,
E fon gli vltimi due nati in Ardenna,
Trè di quà,trè di là,fotto l'incarco
D'vna recifa, e non rimonda antenna,
Sudano a condur lei, là, doue prono
Giace il monte dell'offa in abbandono.

É fottoposto all'agginacciato seno,
Chiaman altri in aiuto e corron tante
Schiere, che dal sanguigno atro terreno
Leuan sopra di lor morto il gigante:
E poi, che il busto han solleuato appieno,
L'vrtano addosso alle sue proprie piante,
Che suor pendeano, e sull'uppato, e grande
Cade l'ampio cadauero, e si spande.

S'allontana dal piè l'orribil teffa, Ruotanda il baffo, o quanto và più lunge, Diffeminate in quella parte, e in quefta L'armi, e le membra fue fparge, e difgidge, Neffuno intoppo il graue pondo arrefta, L'vn falto all'altro il precipitio aggiunge, Sorgoa l'offa cadentiil tefchio balza, Freme la felua al fuon, trema la balza.

Della mole cadente al fin si scioglie,
A i duri salti il graue nodo armato,
E dissipando le ferrate spoglie,
I Turchi abbatte, al proprio sangue ingraA cui l'animo die la vita toglie, (to,
Quei, che viuo insiammo, spegne gelato,
Viuo ammasso le morti, e sparge hor quiui,
Dalla propria sua morte estinti i viui.

Dal

Dal trarupar della disfatta mole,
Sbaraglia: fi i nemici il Re comprende,
Efeguir quella via fubito ei vuole,
Che dal caso insegnata estregli intende;
E quanti sassi alle sacrate scuole
Presisti fur, sù gli argini sospeade,
Egli trabocca, ela militia pia
Studia col pondo a consumar la via.

Romban precipitofi ; feri fasti, Frangendo l'armi, e raddoppiando i falti, E quanto sono a ruinar più basti, Ribalzan poi più perigliosi, ed'alti, E calpestati da i lor sieri pasti, S'empie ogni ripa di sanguigni smalti, Corre sangue ogni gleba, & ogni sosta Empion le membra lacerate, e l'ossa.

Fotio, ch'a tanto mal non troua schermo,
Fuor, che ritrar la scompigliata gente,
Rugge, come Leon, di sebre infermo,
E della propria man colora il dente,
E non potendo al fin tener più serme
L'offeso campo, al suo ritrar consente,
Che la paura, sourastando all'ira,
L'auazo del morir suga, e ritira.

Intanto appar la matutina Aurora
Sull'onde Caspe, e lei seguendo appresse
Gli omeri suoi gelati il Sole indora,
Di lame empiendo il liquido conuesso,
E l'vno, e l'altro campo il di ristora,
Ch'hauean la notte, e la fatica oppresso,
Si curano i feriti, e si sotterra
La morte, e rende l'huom terra alla terra.

Luan-

#### Libro Decimonono.

475

Quando ecco aiuto alla nemica parte Di vele Orientali il Rio s'afconde, B fiammeggian di folgori di Marte Contra il popolo pio le ripe, e l'onde: Trebelo acenna alle Criftiane farte, Che s'unifchino più con le fue fponde, Ch'ei le difenderà, quinci Emireno La sparsa armata sua stringe al terreno.

Mà fulle vele, a rinouar gl'incendi
Fotio incomincia, e con furor gli auuenta,
Scende Trebelo, e con affati orrendi
Il fulminar de gl'Idolatri allenta:
Mà poi che non può iar larghi difpendi,
Cauto, il nemico, in varie guife ei tenta,
E dall'offeta in ficurezza riede,
E il difetto de' pochi adempie il piede,

Mà nell'ire, e tornat, passano intanto
L'armi Pagane infrà la riua, e l colle,
E benchè ne rimanga il Trace infranto
Da i graui sassi, e l'indurate zolle,
Vince però, con pertinacia, il vanto,
E non sa dissoler ciò ch'egli volle,
E combatte le naui, onde conuiene,
Ch'abbandoni Emiren l'amiche arene.

S'allarga al fiume, e di coraggio armato, Benchè maggior di lui veggia il hemico, Trè volte, e quattro al perigliofo piato Non pauenta d'espor lo stuolo amico, E poiche nelle froati hà rimirato Splender la luce del valore antico, Nella sua poppa i maggior Duci appella De' miglior legni, e poi così fauella.

L MILLOON

Sè non temon de i Traci i nostri legni
Di suoco armati, a che temerne adesso,
Che scendon l'acque da i superni Regni,
E quel Dio, che le sparge, è pur l'istesso:
Nation disunita, e vari ingegni
Musta, per vrtarci, insteme hà messo,
E'l Danubio per noi corre, e s'aduna
L'onda, il vento, il valore, e la fortuna.

Animo adunque, e il numero maggiore
Delle naui Eritree non ci fpauenti,
Che in vece di foldari, e di valore,
Traggono al Duce lor biade,e trumenti,
E fono auuezze nel falato vmore
Piegar le vele, e darfi in preda a i venti,
Ch'hor fono auuerfi,e col Danubio corre
L'aria, la terra, e'l ciel, che ne foccorre.

E così detto, al perigliolo agone, L'armata acconcia, e cò due corna orrede, In fembianza di Luna la dispone, E trà sponde più strette il sume prende, La coda a tergo, a guisa di scorpione, Con venenoso ardir s'allunga, e stende, E quinci, e quindi, oue il bisogno scorge, Gol timone, e co i remi aita porge.

Al Costante accommanda il destro corno, Con ventidue delle più salde naui, E commette il finistro al Leocorno, Con altretante noderose, e graui, Et ei nel mezzo a prouedere intorno Ferma co i rostri adunchi i legni Slaui, Trentadue sono, e all'vltimo vassello Prepon,risugio estremo, il Benedello.

Įĺ

Il erudel Mustasa dall'altra banda
Stà sulla poppa Imperiale armato,
E à tutto l'Arcipelago commanda,
Da cento Isole sue cinto, e guardato;
Barbara Maestade, e veneranda,
Preme ei col piede il popol suo prostrato,
Chi sul destro ginocchio, e chi sul manco,
Nè Chiausto, o Spadi gli arriua al fianco.

Marinari, e Piloti, al cenno folo
Pendono attenti, e non e fiume, o mare,
Che non fommetta al nauigante volo,
O le fponde arenofe, o l'onde amare:
Ordina anch'ei la claffe, e l'ampio fluolo
Del largo fiume inghiottitor comparé,
Pure a guifa di Luna anch'ei dispone
L'antenne alate, e corno a corno oppone,

E dice, Ancor che inferiore il fegno
Ci proponga la forte al nostro vanto,
E sarebbe vmil meta a tanto sdegno,
Ciò che riman trà le colonne, e'l Xanto,
A rintuzzar volonteroso io vegno
D'animo temerario ardir cotanto,
Per dare a diueder quanta rouina
Porti il Tracio valor, chi non l'inchina.

Hor corra fangue, e rosfeggiar l'Egeo
Faccia il Danubio, e di corazze, e scudi
Cuopra l'arene, e'l crudo stratio, e reo
Gli riuesta di membra i litti ignudi,
E l'empio Rè, che battezzar si seo;
Abbandonando i suoi primieri studi,
Auuinto, e graue di catena orrenda,
Sotto al pondo seruil costanza apprenda.
E di.

E dicendo così, perché non vuole Stancar la voga, a rincontrar l'affalto, Souraftando trattien l'armata mole, Con remigar non violento, ed alto; Ferice il tergo alle fue poppe il Sole, E frende l'ombra a fauoreuol falto, Senza offender le vifte, e quanto il fiume ' Sottragge a Muftafà, gli rende il lume.

L'irrefolution vede Emireno
Del fiero Trace, e fi rattiene anch'effo,
Che del vento, e del rio gli e noto appieno
Ciafcun vantaggio, a i legni fuoi conceffo,
E non vuol trapaffar, perchè non fieno
Le prue s'uggite, e feguitate appreffo,
E l'aiuto, che porge il fito amico,
Sia dall'incauto ardir porto al nemico.



# LIBRO XX.

# THE.

#### ARGOMENTO.

L'asfira pugna nanal vince Emireno ;
Giunge il Joccofo alle Treballe schiere.
Segue il conflitto, in cui Pirre vien meno.
Flauio resta abbattuto , e prigioniere.
Tolto a Fotio è il commando, ignatio il freno.
Regge alle Tracie, imperial bandiere.
Torna al Chiostro Trebelo, Alberto regna.
Orontea di fue nonze è satta degna.

Vstafà dell'indugio impatiente, Commanda al nocchier suo, rapido inuesti, E l'audace Emiren sulla corrête, Che'l potrebbe saluar, l'ancora arresti. Mà risponde l'huom saggio, e no consente, Altri put sia, ch'ad vibbidir s'appresti, Ch'io mai non vrtero legno contr'onda, Che per rapido rio corra a seconda.

Sorride il Duce, e nel forrifo acerbo
Difcopre il fiel, che gli amareggia il petto,
E in vece di rifpo (ta, empio, e fuperbo
Rallenta il morfo al mai frenato affetto:
Onde colui, fenza fonar più verbo,
Turbar veggendo il furibondo afpetto,
Muoue di mal talento, e mostra espresso,
Che così vuole il suo Signor, non esso.

Mà ecco omai, che l'internallo fcema,
E ftringendo fi van elaffe, con claffe,
Sforza i remi la ciurma, el fondo trema,
Gorgoglian l'onde, e fremon rotte, e baffe,
E le quadrella d'una parte estrema
Giungon dell'altra, a vacillar nell'asse,
Altre affetate di vitale umore,
Ne fpargon, empie le ferite prore.

L'orrido Mustafa leua la voce,
Perchè più ratto ogni naulilo vole,
Sù,grida,sù quell'odiata Croce
Omai s'abbatta, e'l suo splendor s'inuole;
All'hor la turba ad vbbidir veloce
Il suon delle terribili parole,
Alza alle stelle vnitamente vn grido,
Che l'aria assorda, e ne rimbomba il lido,

Muore il colpo de'remi, e muor la tromba A quel rimbombo, e'i catenato stuolo Sopra le terga traboccando piomba, E spinge all'ampio rio l'unido suolo: Ogni cauerna, ogni lontana tomba Risponde al grido, e ne riempie il Polo, E fuor dell'acque lo squammoso armento, Fugge dal siume, oue il percuote il vento.

Alquanto eran maggior l'Aluare naui, Mà non tanto a i timoni obbedienti, Più veloci le Greche, e manco graui; E ful fiume arrendeuoli, e cedenti: Mà quella d'Emiren par che s'aggraui Dentro l'arene, e forga in cima a 1 venti; Domina i flutti, e con l'aperte braccia De'remi, il fiume in ogni parte abbraccia Per tanto all'incontrar mole si vasta
Del procelloso Egeo trema il Nocchiero;
E con la sua, d'inferior catasta,
Dallo scontro maggior torce il sentiero;
Onde al mirar, ch'ei dissiando guasta
L'animoso contrasto, il Trace altero;
Doue vai, grida, oue mi trai lontano,
T'han satto gli anni, o la paura insanos

E di man propria, onde al gouerno ei fiede Tolto il cauto Pilota, e dato al fiume, Nuotare anfando, e gorgogliar fi vede, Carco le terga, e'l crin d'alghe, e di fipume e Fatto è del fuo timon Rabante herede, Barbaro di natura, e di coftume, Ed ei torce la prora, e'l corfo impenna! All'inuestir della aemica antenna.

Non fi piega Rabante, e non s'arresta a Mà nella rupe immobile Emirena Cozza, e'l bronzo dell'vna vrta la testa Dell'altra, apresi il Rio, trema l'arena: Mà come scoglio, in torbida tempesta, Rende all Ionio la spumante piena, Riman costante il Bulghero, e di brace Per ira auuampa, e ne bestemmia il Trace,

A lui grida Emireno, hor ti conforta, Che'l tuo refleffo,il tuo fuggir col jra ; Vattene,ch'io ti feufo,e fia ritoffa A feconda del Rio l'indegna prora; il Turco all hor,con fiera vifta,e totta, Come fiaccola al vento, s'inferuora, E grida al Nocchier fuo;torna,e incatena Rapido con la mia,la fua catena.

Efi

E fi vedrà, se non è pari il legno, Se fia pari il valor, torce il nocchiero L'arco a risaettar lo stesso segno, E rifende il medesimo sentiero : Ardono i Duci di tremendo idegno, Splendono i lampi del contrario impero, Erinfiammate da gli essempi loro; Tende ogni naue al periglioso alloro.

Visti che furo i maggior Duci vrtarsi, Volano i minor legni, e l'vna armata Preme nell'altra, ed ecco il Sol velarfi, Coprendo i raggi suoi nube ferrata; De' Criftiani a fauor debili: e scarsi Spira i vantaggi fuoi l'aura gelata , Che la rallenta il di cresciuto, e'l rio Poco gioua, interrotto, al popol pio.

Onde potean, con offinate proue Rannodarfi le poppe, e l'vna verfa Nell'altra il ferro, onde fumando, pioue Il sangue, e l'onda ne ribolle aspersa: Qual de'remi perduti ala non muoue, Quale è parte sublime, e parte immersa, E quale, estinto ogni fedel ministro, Da più lati sdruscita inghiotte l'Istro.

Ogni corfia de' combattuti legni, Steccato angusto alle percosse ondeggia. E fin che Morte con gli estremi segni Rilasci il ferro, ogni campion guerreggia, Seguono i colpi a rinfiammar gli sdegni Tanto, che'l fianco palpitar si veggia, Anzi la Morte ancor lo stesso telo, Che la vita scaldo, stringe col gielo .

La naue d'Occhiali quella d'Oreste Nel manco lato, a suo vantaggio afferra La medefima Ali premendo inuelte Nel destro lato, e la rembata atterra : Mà le due prore, a profondarla preste Muouono a lei men perigliofa guerra . Che quanto l'vna il faldo abete aggreua, L'altra, col premer fuo, più la folleua .

E come fuol, con due Moloffi intorno Girarfi il Tauro, e l'vno, e l'altro il tenta! Doue men punge il minacciolo corno, Ed egli i morditor lontano auuenta : Tal, fra due naui, e fenza danno, o fcorno Pugna l'inuitto Oreste, e non pauenta, E quinci,e quindi, or l'vna, or l'altra spoda Sparge di sangue, e rosleggiar sa l'onda.

Nella naue d'Alcon paffa Ottomanno, Traendo i guerrier suoi nell'altrui legno, E quei d'Alcon, per lo contrario vanno Nel Frigio Abete a fatollar lo fdegno, E vincono amendue, dolce è l'inganno, Che regnano amendue nell'altrui Regno, Mà l'vno,e l'altro degli alberghi fui Priuo riman, per conquistar gli altrui.

Cresce l'aspra battaglia il giorno, e'l lume Si smarriscono in Ciel, cui l'ombra ferra, Corre il Danubio fanguinose spume, Spargonfi i flutti di squallor di guerra: L'hafte,e gli scudi se ne porta il fiume; Gli vsberghi, e gliefmi al baffo limo atter-E frà l'arene, a gli squammofi armenti, (ra, Fà del concauo acciar nidi lucenti .

E poi-

E poi, che'l ferroin confumat le vite
Alla ferocità riefce poco;
Guerreggiano con lui le fiamme vnite;
E'l difetto dell'armi adempie il foco;
Arfe caggion le farte; e difunite
L'antenne, al fiameggiar fremente, e roco;
El'atro fumo, a cui la fiamma è mifta,
Fregia l'ofcuro fuo, con bianca lifta.

Di corpi estinti ogni naullio abbonda Si,che l'orlo aggrauato il fiume beue, E'l rassio adunco a collegar la sponda, Morde la morte, inutil satto, e lieue: Qual cade a gli vrti,e qual si getta all'onda, Cercando vinido scampo al viuer breue; E col soco sul dorso, al sume spiega Le braccia, arde nuotado, ardendo annega.

Tal'hora auuien, che lo scoccito strate, Con la punta all'ingiù nell'acqua scende, E'l nuotator, che rifuggir non vale Dal prefisso morir, nel siume offendes Tinge il Danubio il colpo suo mortale, E mentre a respirar siato riprende, Inghiotre il Rio del proprio sangue imprese E della morte sua pasce se stesso.

Mà qual'altra conteía a par di quella
De i Duci e fiera, e non raffembra pace t
Non s'agguaglia ai lor' impeti procella,
L'agitato Ocean fenz'onda giace;
A falir feco i fieri Turchi appella
Nella naue nemica il crudo Trace,
Ed ei primo falice, e poco bada
Fuor, che poggiando a fulminar la fpada.
Mà

Mà non teme di lui, teme Emireno,
Ch'ei sbigottito, il cauto piè ritiri,
Quado all'entrar dell'altrui naue appieno,
Egli al proprio pericolo rimiri:
E ritenendo i fuoi guerrieri a freno,
Sin che l'audace alla vittoria afpiri,
Mustafa giunge a mezza prota ardito,
Senza punto auuertir, s'egli è seguito.

Intanto a rigettar chi io feconda,
Spinge il cauto Emiren poffente stuolo,
E gl'indomiti Egei trabocca all'onda,
Confentendo al suo legno il Duce solo:
Indi allarga la prua, stretto alla sponda
Tutto il timone, e del sugace suolo
Prende l'onda più larga, onde lontano
Riman quel Duce a suo nemici in mano.

Corre a precipitarfi, e vuol più tosto
Morte, che feruitù ; mà'i Duce pio
Gli contende, con l'armi, il fier proposto,
Nè gli acconsente il traboccar nel Rio:
Corre egli all'hor cotro Emireno opposto;
Mà quel dice; che fai 7 non se' tù mio?
O ferui, o muori, e bene è la catena
A si folle suror dounta pena.

lo,dice, schiauot io t Mustafa distretto
Da seruil nodo t e verso lui si scaglia;
Mà il circondano i pie, le braccia, e l' petto
Cento legami, onde a serir non vaglia:
All'hos, qual Tigre, incatenato, e stretto,
Che i nodi sforza, e non però si smaglia,
Rugge, e rampogna il Capitan de Traci;
Mà scuote indarno i nodi suoi tenaci.

E con la man, che firinge il ferro afficora,
Benche fia il braccio di catena auuolto,
Ad Emiren, fulla propinqua prora
Lancia la fpada, e gli percuote il volto;
Onde fifdegna il vincitore all'hora,
Che per mofita fuperba al popol folto
Difegna trailo a'fuoi trionfi, e dice,
Sè tù brami morir, muori infelice;

Anzi muori honorato, oue tù fia
Trafitto qui per le mie mani stesse,
E doue al busto il fero teschio vnia
La gola, vna,e due volte il ferro impresse;
Cadde,e ne vacillò l'alta corsia,
E'l Danubio con l'onde i liti oppresse;
Bestemmiò l'alma,e nel tormento eterno,
Rapida corse,a riempir l'inferno.

Alza Emiren la fanguinofa testa
Sopra via picca, e'l fiero aspetto mostra,
Scolorato Gorgone, onde s'arresta
Qualunque alla pietà contrario giostra:
Nel cor trasitto, e con la fronte mesta
Fotio rimane alla tremenda mostra,
Mà più lieto spettacolo non puote
11 Rè mirar dall'assediata cote.

Vede l'armata fua vittoriofa,
Che dispergendo le nemiche antenné,
Domina il fiume, e contrastar non osa
L'auuerso stuoi, ch'ad incontrarla venne:
E la nemica trepida, e dubbiosa
Batter de' remi le sugaci penne;
E la'voga affannar, che sull'estrema
Sorte, il vento spingea, mà più la tema.

Fuggon gli Egei, come imartito armento, Che il pattor videlacerar da i Lupi, E cercan per lo liquido elemento La falute trà i faffi, e trà i dirupi: Mà il Criftiano valor non e gia lento A feguitarli entro i receffi cupi, E premendo la và di feno in feno L'ardir vittoriofo d'Emireno,

Cercan le Tracie poppe, a fuggir vol te Trepide, e frettolofe alcuno sbarco, Mà rimangon trà l'onde altre fepolte, Lafciando al fiume il mai fidato incarco. Altre in tauole sparse erran disciolte, Con le vele squarciate, e'l grembo scarco, Altre il Danubio in sua balia ne porta, Pieno ogni argine suo di gente morta.

La naue Imperial, che del suo Duce Vedoua;batte il remigar dell'ale, Egra pur come augel, che si conduce Trafitto al nido da pungente strale: Giunta dal Capitan, che v'introduce Con l'intrepida man siamma mortale, Sorge in sumo alle stelle, e cade in tizzi De' pesci a trauiar gli erranti guizzi.

Batte l'armata vincitrice l'onde,
Con percoffe lietiffime, e da loro
Sorgon le ftille, e tutto il Ciel rifponde,
Raddoppiando i concenti, in fuon canoro;
L'Aria, che folleuar da quelle fponde,
Rauuifa i flutti, oue diffretti foro,
Stupida refta, e fpettatore appella
Il popol fuo da questa Zona a quella.

Hà ben la fascia, onde la Terra, e'l Mare
Si chiude anch'essa, le sue proprie forme;
Màs son volanti, luminose, e rare,
E-ciascheduna al sito suo conforme:
E quindi auuien, che non le può mirare
Sguardo, ch'all'ombra giace, e in terra dorMusa, che lassù poggi, a me riuela (me.
Ciò, che per troppo lume all'huom si cela.

Sopra il letto de'nuuoli, che spesso Rifanno i venti vna montagna acuta, E tutta verde a guifa di Cipresso, Sorge alla region serena, e muta, Sta sull'angusto, e ripido conuesso Con l'ali aperte, e giu dal Ciel venuta, Giouane pronta, il cui tallone appena Col sossento piè preme l'arena.

E' la Velocità ínella, e difcinta Senza velame, e fenza nodo al crine, Libra le penne, a difpiegarle accinta, Né la ponno affrenar bronchi, ne fpine: D'infiammati baleni è intorno cinta, Che le fgombran lontano ogni confine; Feruido hà il petto, e con la destra muoue La tripartita folgore di Gioue.

Mefiaggiero a costei l'Angel Michele
Giunge, & aggiunge in lei fretta alla fretta,
Onde il soccorso al popolo Fedele
Subitamente ella correndo affretta:
E già Pirro, e Casmiro alle Trebele
Squadre correndo, a guisa di saetta,
Fulminan l'Assa, e de' lor ferri audaci,
Treman consus, e sbigottiti i Traci.
Pirro

Pirro il primier, che di guerriera vampa Arde il volto, e la man, col brando ardito, Vrta, frange, diffolue, ouunque inciampa, E di lacere membra ingombra il lito; Ma più cauto Casmiro affrena, e stampa Orme più certe, in periglioso sito; Quantunque ei senta ribollir quel sangue, Che sotto al bianco crin però non langue.

Verfa, e trabocca il gemino foccorfo Morte, e terror su gli accampati Odrifi, Fulmina la Polonia, e tale è il corfo, Che non hà l'aria onde fchermir s'auuffi, Pirro in fembianza di Leone, ò d'Orfo, Ruota la destra entro i Pagani vecifi, E riman Fotio all'improuifa strage, Sorpreso il cuor da irresoluta ambage.

Né però sbigottifice, e come aduna
Gli fmarriti pulcin madre pietofa,
Se il Nibbio inuolator l'arene imbruna,
Con l'ali aperte, e foura lor fi pofa;
Stringe egli al variar della Fortuna
La Tracia obbediente, e poderofa,
E fà volger le fronti, oue le preme
L'ardito affalto, e non s'arretra, o teme.

Mà il Rè de'Mifi, che del chiuso colle; Vede i Polacchi, e gli Albanesi al piano; Eare, in soccorrer lui, l'arena molle Dell'altrui vene, e sumigar la mano: A Dio le palme, ringratiando, esfolle, Di tanto aiuto al popol suo Cristiano, E sedere a spettacolo rissua; Doue altri lui, col proprio sangue aiuta. X & Scene

- Scende co' suoi magnanimi Treballi
  Dall'alto monte, a guisa di tortente,
  Che soprauenga, a riempir le valli,
  E inondar la pianura, e le semente,
  Fiaccansi l'atte, abbattonsi i caualli,
  Spegnesi l'ira, con la morte algente,
  E trita men delle sulminee spade,
  La frettolosa grandine le biade.
- Fotio, che raddoppiar l'orribil piena Scorge, a violentar gli argini amici, L'ampio effercito fuo firinge, & affrena, E rammenta a i guerrier gli víati vífici, E non penía a cangiar l'impressa arena, Riuolgendo le íquadre a i collí aprici, Per non dar segno di timor, né conto Far del nemico, e del suo doppio affronto.
- Ordina in quadro, e inanimifee il campo Col' effempio, col volto, e con le note; La gloria, ei dice, è luminofo lampo, Che fol trà le tempeste apparir puote: Non sorge fiume, oue non troua inciampo, Sasso non getta ardor chi nol' percuote; Ele sparse vittorie inseme aduna, Per noi, la fauoreuole Fortuna.
- In vn fol fafcio ogni nemico accolto
  Ne vien dal Cielo,e lo propon la Sorte,
  Perch'egli hoggi non poffa, in fuga volto,
  Scampo trouar dal vincitor più forte.
  Mà fia pur d'vna,ò più farfalle auuolto
  Il lume,eguale a tutte arde la morte,
  E tutte quante ò frettolofe, o tarde
  Si raggiran d'intorno a quel,che l'arde.
  Ta.

Tace, e riordinando ogni fquadrone, Incarica a ciafcun la propria cura, Ne' diuerfi foggetti ha vario fprone, E fà fiimolo ancor della paura: Che ful petto al nemico, ou'ei s'oppone La via della falute è più ficura, E che la mano, a differrare il calle Arma il volto al guerrier, mà non le spalle.

Nè men Flauio di lui le squadre accende, Che seguon l'empio, al genitor rebelle, Quando vn sidato Mesiaggier gli rende Veraci, & amarissime nouelle: Elcina, ei dice, è di sacrate bende Cinta le tempie, e le più side ancelle Han, seguitando lei, tonduto il crine, E sattesi del Mondo pellegrine.

Volontaria prigion da lor s'elegge, Cui da rigido ferro è chiuso il varco, La vigilia, e'l digium d'angusta legge E'lor soaue, e dilettoso incarco: Ella piangendo il suo fallir corregge, E detesta d'Amor gli strali, el 'arco, Che la spinse a bramar cosa mortale, E infinita bontà porre in non cale.

A tanta metamorfosi, di sasso
Flauio rimane, & a frenar mourebbe
Con la man propria alla sua Dona il passo,
Mà doue è il varco, a cui salir dourebbe?
Trebelo il guarda, e vergognoso, e lasso
Come a chiederlo a lui baldaza baurebbe?
Che sul core infedel d'hauerlo offeso
Più del Tauro, o d'Atlante aggraua il peso.

X 6 Che

Che farà dunque ? irrefoluto omai, Per souerchio dolor brama la morte, Lascia il freno al destrier, che i propri guai, Con la milera vita errando porte, Vita che gli rincresce, abborre i rai Del Sole, e piange la sua dura sorte, Con lagrime però, che fulla notte D'alta confusion premendo inghiotte .

Lo riconosce all'hor , benchè lontano , Che da i fregi superbi appar distinto, E fopra vn corridor forge nel piano Di nere macchie il bianco pel dipinto, E col volto, e col cenno, e con la mano Alta,il dimostra il giouane lacinto, Compagni aduna, e beffeggiando sprezzi La mendicata fua vana bellezza.

E fauella cosi; mentr'egli addita

Quell'infelice innamorato a i Mifi, Accompagnando alla baldanza ardita De gli scherniil veneno,e de'sorrin: Ecco il drudo gentil della Giazzita, L'Adon ricciuto, e co i capelli intrifi D'Arabo odor. O con che vaga mostra Paraninfo d'Amor, compare in gioftra.

Mà come mai, come potè disgiunto Dalla Taide fua veftir lorica? E come lascia inanellato, & vnto, Lungi da se la fospirata amica? Torni torni al conile, ou'ei confunto Trà le languide braccia il fianco implica, Qui nedun loco alle lasciuie parmi, Doue ceffano i baci, e pugnan l'armi. Due

Due GIVLI eran Catolici, vn Romano,
E l'altro nato oue le verdi zolle
Fende il rapido Ombrone, al ricco piano,
Che cinge all'Appenin l'infimo colle,
Cô quattro (caschi vn ripartito vano (le,
D'oro, e d'azzurro il Rospigliosi effolE'l Confolar caffigo, hà nel turchino
Scudo, armato di Stelle il Mazzarino.

A questi due la libera fauella
Spiacque, e'l rumor, che suscitto,
E se ne vanno al delusor trà quella
Turba rampognatrice, ond'egli è ciato,
Seda il popolo il tosco, e l'altro appella
L'autor, che il volgo a disprezzare hà spinE gli parla all'orecchia: Amico taci,
L'opere sian, non le parole audaci.

Doue in pugno è la 192da, a vuoto suona La lingua, e chi vantar si può di noi, Se il gusto anco fallisce ogni persona Merita biasmo, e noi siam tali, e voi. Gli risponde lacinto, hor mi perdona, E'l dimostran pentito i rossor suoi, Morde ei la lingua, onde l'error procede, Mà parola che sugge, vaqua non riede.

Ferocemente inorridice intanto,
Quinci, e quindi irritato il crudo Marte,
Scoppian le trombe l'infocato canto,
Caggion le membra palpitanti, e fparte:
Natura a conferuar tenne suo vanto,
Hor l'ha perduto, ed acconfente in parte
A i figli ingrati, che di (degno impressi),
Attendon solo a consumar se fiessi.

Pir-

Pirro dentro a i nemici al fero affalto, Come quel, che con altri andar fi sdegna, Rapido entrò d'vn'animoso salto, E dirizzossi alla Lunata insegna: Era l'Alser, che la regea Fioralto, Giouane, a cui le guancie Amor disegna, E la Ciprigna Dea le colorisce, E l'adorna ogni gratia, e l'abbelisce.

La bella man, che folleuata tiene
L'infegna al vento, il percuffor recide,
Ponui l'altra il faneiullo, e la fostiene,
E Pirro l'altra al giouanetto incide:
Cade all'hor l'hasta, e full'infauste arene
Gettossi anch'ei, come giacer la vide,
L'i pianto, che spargea la bella faccia,
Mesce col sangue, e senza man l'abbraccia.

Ne l'Epirota i suoi dissegni appaga, Per l'atto di pietà, ma il collo ignudo Torna a serir, con la sua terza piaga, E dal busto il tronco, spietato, e crudo : L'anima vscio dalla prigion sua vaga, A cui rara beltà su liene scudo, E imparò dolcemente in quel bel viso Morte, ad vnir con lo spauento il riso.

Pirro sul giouanetto atterra Olgiato,
Caspio, Amuratte, e Coribante, e Murro,
E conquassa Febeo, che sull'aurato
Corsal etto di bronzo ha l'elmo azzurro;
Quando contra di lui vola sferzato,
Con quattro corridor l'Anfrisio curro,
Bianchi, e rapidi si, che l'aura lieue
Perde nel corso, e nel candor la neue.

All'apparir de'corridori ardenti
Pirro il primo di lor prende nel freno,
E qual giunco marin, corto da i venti
Stende il fero animal foura il terreno:
Traboccan gli altri, e intorno a lui giacenti
Fanno vn fafcio di lorle groppe, e'i feno,
L'auriga, e'i carro, e'i caualiero oppreffi
Sì, che mai più non ricourar se fteffi.

Calca Pirro, e non mira, e fi fospinge "
Nel più folto de Traci, e rotte, e iparte
Tuffa l'armi nel fangue, e non le tinge,
Imita no, ma vilipende Marte:
Fiamma, e non ferro la sua man distringe,
Così dissolue ogni più chiusa parte,
E come il vento sa piegare ogni herba,
Cede ogn'incontro alla sua mano acerba.

Grandina icolpi la tremenda spada, Nessun contrasto il suror suo rastiena, Fulmina il Ciel doue la destra cada, Edoue ella gli rota, arde, e balena: Frange, scoppia, sbaraglia, apre, e dirada, Sotto alle stragi sue geme l'arena, Corrono, e stanno a i colpi acerbi, e forti Del sangue i siumi, e gli argini de morti:

Fotio, che di lontan costui rimira, Sinano appella, il valorolo amante, Che per la bella Ansiarea fospira, Vn lustro, e più nel suo desir costante: E dice a lui: Se tù rintuzzi l'ira Di quel seroce, e gliel' addita auante, lo sicura mercede a tè prometto. Sulla mia se, della tua Donna il letto.

All'hor, quafi destrier, da cui s'attende Guerriero alunno, all'annirrir nel prato Della consorte, oue inuitarsi intende A i piaceri d'Amor corre insiammato: Porta il ferusolo ardor, che'l fianco accéde, Per lo verde terren suo piede alato, Che sostenuto dall'ardente seno, Non lascia il correr lieue osma al terreno.

Così precipitando ogni dimora,
Sinan s'auuenta, oue il defio l'inuita,
E trà se dice, è ben ragion, ch'io mora,
S'io non so guadagnar la propria vita;
E lo fcudo e l'vsbergo vrtando fora
A Pirro, e infanguino la fpada ardita,
Mà leggiera è l'offela, e'l danno è poco,
E per picciolo vmor s'accrefce il fuoco.

Che la sua destra alla finistra mano
Congiunge Pirro, e tal fendente abbassa,
Che fin su i labbri il misero Sinano
Diuide, e frà gli estinti estangue il lassa;
E dei, chiamando il caro nome in vano
Di speranza, e di vita a vn tempo passa,
E quel letto, che Fotio a lui prepara,
Morte, schernendo Amon, couerte in bara.

Mail Vice Imperador, che il Caualiero Miro caduto, a rintuzzar quel Duce Muoue egli stesso, el torbido sentiero, Che la poluere adombra, empie di luce; E come in Ciel, quando si sa più nero, Con le tenebre a tergo Espero luce, Tal,co i serudi lampi il guerrier sorte Lucido porta oscurità di morte.

Pitj

Pi rro dal paragon già non ritira,
Ferito il fianco, e non pauenta il core;
Anzi fprezza il nemico, e fà dell'ira,
Con magnanimo ardir cote al valore:
Ecco il perfido Apostata, ch'aspira
Falseggiando gli scritti, al sommo honore;
Spero, che imparerai dal ferro nostro.
A sparger sangue, e non mentire inchiostro-

Rifponde a lui con animo fedato
L'Eroe di Tracia: A manifetti fegni
Vedrai, come ha il difcepolo apparato
L'amara lettion,che tù gl'infegni:
Eccolo a sparger sangue, e'l tuo costato
D'estermi testimon non si disdegni,
E dicendo così, punge il finestro
Fianco,e'l ferro sumante vsci dal destro-

Videlo traboccar, ma di lontano
Cafmiro, e tardi al fuo foccorfo arriva,
Con fospirar la frettolosa mano,
Che impatiente oltre misura ardiva:
Disende il corpo suo gelido al piano
Dalla rapina della turba Argiva,
E conserva di lui le spoglie, el ossa,
Auanzo estremo, ad honorar la sossa.

Mà poi, che l'Albanese esser caduto Sotto la destra sua Fotio comprende, E'l popol sero hà il Capitan perduto, Sull'auuerse salangi animo ei prende: Vrta, seruido più, lo stuol minuto, E come vampa; che le biade incende, Corre col vento, e và spargendo il loco Di fauille, di ceneri, e di soco.

Vrta,

Yrta, preme, e rifpigne, e in quella parte,
Spronando Fotio il popol luo feroce,
Fuga le infegne diffipate, e fparte,
Con l'ardır, con l'effempio, e con la voce e
Mà da man deftra; ogni valore, ogni arte,
Quafi torrente, per angusta foce,
Trebelo aduna; ed a contender seco
L'Egeo vacilla, e sbigottisce il Greco.

Cosi vincono i Duci, e fi raggira
Il pelago dell'armi, e delle genti,
Tutto dal moto lor, come fi mira
Rotarfi il mar da due contrari venti,
Corrono i flutti, one Aquilone spira
Dal destro lato i suoi rigori algenti,
E dal finistro, con l'ombroso noto
Prendon l'acque ritorte ordine, e mo to

Mà la Vittoria, che con dubbio volo,
Hor quà, hor là di confermarfi accenna;
Si posa al fin sopra i Cristiani, e solo
Sul popol di Giesù ferma ogni penna:
Quad ecco incotro al Re corre il figliuolo,
Spronando audace irriuerente antenna.
Aih temerario, e qual furor ti guida,
Persido, scelerato Parricida?

Nella stalla Real pasciuto, e colto
Era il buon corridor, che Flauio sprona .
E conosce ben hor, com'ei sia volto
Dal figlio incontro alla Real corona ,
E le porta rispetto, e'l piè riuolto,
Per diuerso sentier l'orshe risuona ,
E non vuol conoscenza irrationale,
Portare offesa a maestà Reale .

#### Libro Vigefime . 499

Mà fe il deftrier, per naturale ifinto, D'offendere il suo Re teme, & aborre. Perchè tù figlio, incontro a lui fospinto, Brami a chi te la die, la vita torre ? Di Celeste castigo il volto tinto, Seguelo il Re, doue fuggendo ei corre, E dal volto magnanimo,e seuero Spira l'offese del tradito impero.

De'feguaci di Flauio, alcun non ofa Stringere incontra al Re la spada o l'hasta, Che l'augusta sembianza, e gloriosa, Con la fola apparenza altrui fourafta: Cade gelida ogni arme, e timorofa, O s'arresta, ò s'inchina, o non contrasta, E le schiere, e i manipoli tremanti, Volgono ad vbbedir gli atti, e i sembianti.

Fotio allor, che scorgea dall'altra parte La gente d'Afia impaurita, e mista Fuggir tremando, e le falangi sparte, Non hauer vn, ch'al vincitor refifta, Di là scorre,e di qua, mà d'onde ei parte, Torna la turba inordinata,e trifta, E rifospinta, e richiamata in vano, All'effercito pio confente il piano.

Fugge la plebe, e scolorisce il corno La Tracia Luna, e sol vermiglia resta Dell'infame roffor del proprio fcorno, Regnala Croce, e l'ombre altrui calpesta : Tra i fuggitiui al portamento adorno, Et alla ricamata soprauesta Riconosce il germano il biondo Alberto, Restare in dubbio, e di suo stato incerto. E gri-

# 500 Bulgberia Consurtita

E grida: Ain pon giù l'armi, e non ti caglià ...
Renderti prigioniero, a chì t'hà fatto ;
Mà quel, con l'auuentar d'vna zagaglia ,
Riiponde iniquó, e fi riiugge a va tratto:
Alberto a ferociffima battaglia
Seco fi ftringe, impetuolo, e ratto,
E rifipnge Eritreo, che non gli guafti
La palma, e non s'ynifca a' fuoi contrafti.

Mor, che de' far la feriida donzella?

Vbbidirà ? non gliel confente Amore.

Trafgredirà ? come il può fare ancella ?

E lo fdegno irritar del fuo Signore ?

E métre piega in quefta parte, e in quella,

Senza fermar l'irrefoluto core,

Al fuggitiuo Principe è caduto

Sotto il deftriero, e và chiedendo aiuto.

Trebelo arriua, e lui nel fango inuolto
Minaccia orribilmente, & ci non ofa
Mirarlo, e chiamò fol, chinando il volto,
Padre, con voce languida, e pietofa:
Mà l'intrepido Rè, del tutto fciolto
Di paterna pietà l'alma fdegnofa,
Vendicator di Dio, con quefii accenti
A lui rifponde: Traditor, tù menti.

Nè tù figlio mi fei, ne ti fon io
Stato mai padre, e s'io mi tenni erral;
Che Natura inalzar dal ceppo mio
Tronco d infedelta, non potea mai s
Figlio tù dell'abiffo, e del più rio
Albergator de'fempiterni guai;
Penerai come tale, indegno, & empio;
A i rubelli di Dio non baffo effempio;

- E disarmato immantinente, e cinto
  Di cateae seruili, impon Trebelo,
  Non ch'egli sia per minor pena estinto;
  Ma'resti viuo, a sossiri same, e gielo;
  E in estrema prigion all'aer tinto,
  Non isperi mai più vista di Cielo,
  E così lagrimo, sin che sornita
  Hebbe il tardo pensi l'indegna vita;
  - Tolto dal figlio, il Rè icuote vna lancia;
    Che lo Scudiero in man gli rinouella,
    E punto il corridor fiero fi lancia;
    Doue il rifchio maggior fua deftra appella ;
    Fotio, che il vide, impallidi la guancia;
    Come fuor delle tenebre facella;
    Ch'hebbe vita frà l'ombre, e fi conduce
    Allo fplendor della diurna luce.
  - Mà pur contra'l nemico in fella afcende ; E preme in fulla cofcia orrido Cerro ; Che noderofo, e quafi egual forpende, Sulla coftante impugnatura il ferro : E pria, che muona alle percoffe orrende, Parlò: S'io caggio, ò'l valor voftro atterro, Habbian tregua i foldati; e noi per loro Perdiam la Palma, o conquiftiam l'Alloro,

Ad atto di pietà neffuno inuito,
Risponde il Re, mi persuade in vano,
E non rifiutero l'agone ardito,
Benche ssidato Re da va Capitano,
Ma ie'l trionso al campo mio largito
Hoggi peruien dalla superna mino,
Goda la gloria sua, ch'io gia non voglio
Priuarne lui, per mio superbo orgoglio.

Pu-

Pugniam per noi, che non fia poco il vanto; Ch'io m'habbia Fotio, o voi Ttebelo veci-E molto importerà da ciafcun canto (fo, L'auuerfario maggior cader conquifo, Mà l'allegrezza vniuerfale, o'l pianto, Habbia cui la promette il paradifo, E rifoofto, così, del campo prende L'vn Duce, e l'altro alle percofie orrende.

11 Patriarca al Rè de' Miss appresso S'ingegnaua a impedir l'aspro duello, Che il combatter per Dio ben'e concesso, Mà che il proposto sin non era hor quello; Quand'ecco arriua di Bizantio il Messo. Che spinto hauea l'Imperador nouello; E scuopre il teschio di Michel desunto, E di Bassilio, al sommo grado assunto.

Ela Patente al Patriarca porge,
Ché lui per General del Campo elegge,
E vuole il Capitan, che l'armi fcorge
Effer deuoto alla Romana legge.
Bafilio era Cattolico, e fi fcorge
Tofto, che l'empia idolatria corregge.
E vuol reftituirfi alla fua fede,
Ciò, che guaffato hauea chi lo precede.

L'ammirabil permuta in breui note
Tutta s'espone, e se ne spangeil campo .
Fotio riman d'vn'insensibil este;
E non troua a tal piena argine, o scampo;
Appar Michele alle fattezze note ,
E di sua maesta scurato il lampo,
E la falce di morte hauer le penne
Tronche all'autorita, che lo sossenne.
Per

Per le chiome defunte il telchio appelo,
Fà di lui fera, e miferabil mostra,
E spegne il Patriarca il fuoco acceso
Frà que' due gradi, al cominciar la giostra;
E in chiaro suon, da tutto il campo inteso,
Fauella, & alle squadre il capo mostra;
Deponete gli sdegni, ecco la testa,
Che da Dio spenta il nostro suoco arresta;

Permanfi i Duci, e i due Bass), che sono
Arbitri della guerra, e configlieri, E seggono amendue nel primo trono
Partecipi del grado, e degl'Imperi:
Per Ignatio inalzar lo scettro, e'l suono, E contro al General corser primieu, Che il Prelato è lor Duce, e che la morte
Hà cangiato per lui potenza, e sorte.

Gelido vmore in sul bollente rame
Furon tai detti,onde si rendon l'armi
Al nuouo Duce, e di conçordi brame
Spargonsi intorno obbedienti carmi:
Frange ogni cor dubbioso ogni velame;
E s'incide Bassiso in bronzi,e in marmi;
E'l nome Imperiale in vn momento
Diffode Ignatio in ceto squadre,e in ceto.

E per franger a tempo ogni configlio
Di Fotio, e ch'ei da lurfuga non prenda,
All'effercito fuo mostra col ciglio,
Che incatenato il sedutror si renda;
E di lui poscia ordinerà Bassiglio
Ciò, che essegnir sua Maestade intenda,
E'l campo ad vibidir subito accinto,
Códuce il vecchio al nuono Dice auninto.
E quia-

E quindi appar, come fallace è l'ombra; Che sparge intorno ogni fauore humano; Fotio,il cui fasto l'Oriente ingombra, E termina il poter con l'Oceano: Vn punto fol d'autorità difgombra, Anzi al nemico suo lo pone in mano . O alta metamorfofi, o terrena Nostra mortal varietà di scena .

Dalle Tracie falangi, onde vbbidito Corfe frà i rischi, e supero la morte, Eccolo abbandonato, anzi schernito, Vilipendio dell'armi, e della forte: Ed eccol tratto,e dimostrato a dito, Cinto dal collo al pie d'aspre ritorte; Torce ei lo sguardo, e'l ciglio sue dimesso Proua, fe può, di non mirar sè stesso.

Mà il Cattolico Re che ben s'accorge; Con poche stille di perduto sangue . Vinta l'impresa, e fracassato scorge Tumido il corno del mortifer' angue : Vaffene là, doue nel Tempio forge Chi trafitto pende ful tronco effangue; Ele ginocchia in full'ignuda terra, Con queste lodi ringratiando atterra .

Sè gli augelli non pur,mà l'aria,e l'onde Cantan la gloria tua, con le lor note, E la susurra ogni deuota fronde, Poiche altre voci proferir non puote : Che dee far l'huomo, oue ragion s'infode E tù l'inalzi alle celesti ruote? E che debbo far io, da te chiamato Dall ombre al Sol, per nó mostrarmi ingra

Ed

Ed io, che sono, onde di mè ti caglia, E ti piaceia, ch'io t'ami, e ch'io t'adori? Agitato dal vento vn fil di paglia, E tù mi degni di celesti honori : Reggi la destra mia nella battaglia, Reggi la mente nè fallaci errori ; E'l ciglio eterno, ond' è beato il Cielo, Non si disdegna a riguardar Trebelo.

Mà se la lingua, e l'intelletto è poco, A pensare,e formar tue lodi immense, Anime, che traslate a miglior loco, Lassu godete alle celesti mense : Angeli, e voi, che di beato fuoco, Facelle ardete, alla fua gloria accenfe; Voi prego almeno, oue non poss'io tanto, Ministrate per mè le lodi,e'l canto.

E volendo più dir, le voci opprime Per troppa voglia, e con aperte braccia, E con guardo diritto al Ciel sublime Riman fiffata la supina faccia: Lagrime di letitia il ciglio esprime, Mentre la voce al proferir s'aggiaccia, E Dio, che'l cor, più, che la lingua intende, Fin dalle Stelle il suo tacer comprende .

Al fin fi leua il Rè deuoto, e spoglia L'armi, che per Giesù di sangue hà tinte, E le ripon nella facrata foglia, Trofeo deuoto, onde pietà l'hà spinte: Sospende al muro ogni deposta spoglia, Presso alle spade lucide, e discinte; E noiofi alle carni , all'alma amici Riueste in vece lor gli aspri cilici.

E ipo-

### 506 Bulgheria Convertita

E spogliauasi pur con gli altri Alberto,
Quando vn nuuolo d'or nel Tépio appare,
E'-Diuino splendor, costante, e certo
Si posa accanto al consecrato Altare:
Sciogliesi il nembo in mille raggi aperto,
E Benedetto inanzi a lor compare;
Stan genussessi i Monaci, e i Guerrieri,
A ciò, che Dio per lo suo Santo imperi.

Ed egli al popol tutto vn foglio spiega, Ch'hauea sofcritto in Vatican Nicola, E mostra in lui l'autorità, che lega L'anime, e scioglie, in tutto il Mondo sola; Alberto, ed Orontea la carta slega D'ogni promessa a più ristretta scola; E Benedetto all'adunanza addita La bella coppia in matrimonio vnita.

Eritreo, ch'e Donzella, e non Guerriero, Nata del Rè di Tracia, al facro fonte Amando Alberto, e con amor fincero A lui feruendo, inumidi, la fronte: E la lubricità del fuo penfiero, Per mè pianfe pentita in cauo monte, Ond'io fua vece alcuni di frà voi Softenendo, adempi gli vifici fuoi.

Dal superno Pontesice Romano
Dispensa ad amendue segnata io porto,
D'sfeir del Chiostro; in ogni stato vmano
Trouar si può frà le tempeste il porto;
L'sno, el altro di lor satto è Cristiano,
E sia pure a Trebelo alcun consorto,
Ch'oue al ceppo Reale arido, e immondo
Cade il ramo primier, sorga il secondo.
E qui

qui l'Anima tace, e nell'aperto
Dell'aria il suo splendor si disperdeo;
Mà veggendo il suo amor cosi scoperto,
Il bel viso gentil tinse Eritreo:
Piacque l'inganno al giouanetto Alberto;
E da gl'incendij altrus siamma apprendeo;
Lodola Missa, e consenti Trebelo
Alla bella vnion, ch'approua il Cielo.

là per quetar nel popolo Treballo
Gl'impeti di letitia il Ré fourano,
Qual Marco in Cápidoglio, oue il Cauallo
Viuo il potta ful bronzo, erge la mano;
E come il popolar trafcorfo fallo
Modero graue il Senator Romano,
Il magnanimo Eroe gli allegri moti
Preme,e raccoglie a luoi guerrier deuoti.

ichiamatofi Alberto, auuerte, einsegna
Più che nó dice. Il tuo germano hai visto,
Tal sia di tele mai sciagura auuegna,
Di romper Fede, e ribellarsia Cristo:
Hor succedi all'iniquo, e siusto regna,
E graue il pondo, e non selice acquisto,
Si come il volgo abbarbagliato crede,
Che no passa all'interno, e'l ver non vede.

Rifponde il giouanetto: Io feruo, ò donno, Veglierò fempre, a i vostri cenni attento, E appena mi faran l'hore del sonno, Sull'orme vostre caminar più lento: E traviare i miei desir non ponno, S'altra voglia, che voi, lor non consento; Voi non mancate a souvenirmi, e Dio Fulmini, s'io traligno, il capo mio.

2 Eco

## 508 Bulgheria Conuertita

E così promettendo, vn'aureo l'ampo,
A confermar gl'immobili decreti,
Dal Ciel dicende, e non hà velo, ò inciāpo,
Che fiammeggiar purifiimo gli vieti:
Lagismauz digiola intorno il campo,
B i giuramenti replicauan lieti
Ad Alberto, & a Dio, con quella Fede,
Che lasciò Cristo alla Romana Sede.

L'Oftiense concorre a tanta gioia,
Mà poiche noue Lune hebbe consunto
La Fede a cottiuar sulla Danoia,
Lascio Lansranco al proprio grado assunto,
Perche il seme fruttisero non muoia,
Dall'ombre, o dalle spine oppresso, puto,
Et ei torno, della Romana Scola
Felice mastro, a rallegrar Nicola.

Hor Cetra mia, già fette luftri, e fette
Da me percofia, omai dimessa pendi,
Che la gelida man note impersette
Tremando elice, e tù l'orecchie offendi;
Cantar meno io douea, che più persette
Le rime son, cui lunga proua emendi,
Mà sia che può, se non di scelti, almeno
Di propri stori il verde prato è pieno.

## FINE.



# DELLE COSE più Notabili.

#### Α

Drasto volendo vecidere Basilios vecide Michele Imperadore libs 19. ott.13. Eper lo tradimento è fatto morire. ott.17.

to e fatto morre. off.17. Alberto secondo figlio di Trebelo Re di Bulgheria. Và adincon-

trare il Legato. lib. z. ott. 98. Gli parla, e lo riceue nella sua naue, per condurlo al padre. lib. 2. ottana 2. E' rattenuto dalle fcoffe della felua incantata, che affondano il batello di Ottanio. lib. 2. ott. 20. Si battezza - con gli altri. lib.5.0tt.23. Si fà monaco. lib. 5. ott.71. Esce co'l padre dal monastero, e s'arma per ordine diuino contra Flauie suo fratello. lib.14. ott.12. Rotti gli steccati congiunge le sue genti con quelle di Trebelo, suo padre lib. 15. ott. 71. Prima di ferir Morca-Sto, Generale degli Vngheri prega S. Benedetto. che voglia reggergli il colpo, & è essaudito, vccidendolo.lib. 15.0tt.84. @ 86. Parte dal Capo co'l Rè suo padre.lib.19.0tt.41. Ritornatoui combatte con Flauro , suo fratello: lib. 20. ott. 82. Mentre vuol, dopo la vittoria rinestirsi l'habito di monaco del Tempio, è destinato da S. Benedetto per marito della Principefo Sa Orontea, colla quale si sposa, ett. 107. Pres

mette al Rè Trebelo ubbidienza.ett. 214. Albio,toccado le chiani della città di Sofia,muere di pette. lib. 26. ott. 56.

Alcide Vnghero, con una faetta occide France-

ne. lib.z s. ott.sz.

Alcimedonte Turco fà strage de Christiani.lib. 29. ott.32. È vecifo dal Rè Trebelo. ott.36. Gettato fuor de ripari. ott.200.

Alfeo, nuotator famoso segue per le Danubio il Mage fuggitiuo lo prende mà poi per opera d' Hidrausse Demonio gli è tolto dalle mani, lib.

4. ott. 3. 6 27.

Angelo Cuttode del Legato lo libera da una tempetta, richiamando il uento Borea. lib. z. ott. 39. Apparifee à Lanfranco, compagno del Legato, in forma di Caualiere Cacciatore, e gli fà noti i cottumi del Re Trebelo, e de fuoi figli, e l'instruifee delle cofe di Bulgheria. lib. z., ott. 54. 65. 5 parifee da lui. ott. 84. È guida al Legato, per ufeir fuor della grotta. one s'en ariconerato, ott. 36.

Angelo Custode del Rè Trebelo gli rifana il piò manco, che gli s'era sconuolto. lib. 1 9. ott. 5 6.

Angelo Custode di Oldrado, in forma di Cigno, lo porta in Valacchia. lib. 10. ost. 70: Gli appavifce nell'affalto di Sofia. e gli annuntia la morte. lib. 10. ost. 88.

Antonio Cardinale Barberino innocato , lib. 1.

ott. 2. Lodato. lib. 17.0tt 79.

Arcadio è di parere, che Flausonon s'armi contro il Rè Trebelo fuo padre e lib. 16. 0tt. 34. Teccando le chiani della Città di Sofia muore di pesse, lib. 16. 0tt. 56. Ariodante vecifo da Oldrado. lib. 16.0tt. 83.

Ariodante vecifo da Oldrado. lib.16.021-83. AfcaresseV nghero, vecifo da Orione.lib. 15.01.95 Aftar

Astareo monaco congiura contro la vita di Trebelo, ne gli riesce il tradimento lib, I g.ott. I 2. & 37. E vecife da S. Michele Archangele. lib.14.011.77.

B

**B** Alatone, Capitan Generale de gli Vngher**i** fà rassegna del suo essercito, lib. 20.0tt. 25. Si muone contro Trebelo. lib. 11.ott. 12. Arriua all'effercito nemico. lib.25. ott.20. Salta dentro i ripari. ott.25. Vecide Odislao.ott. 22. E' egli vecifo da Francone. ett.45.

S. Basilio, per ordine di Dio scende in terra. lib. outt. 2. Apparisce al Legato. G al Re Trebele. att. 14. Difogna il Monastero, & il Tempio. ott. 39. Persuade S. Benedetto, che scenda in terra alla difesa del Monastero.lib. 20.011.40. Basilio dopo la morte di Michele Imperadore succede nell Imperio. lib. 19.0tt. 14. Fà troncar la testa al cadauero di Michele, e la mãda all'effercito, dichiarando Ignatio Vice Impperadore in vece di Fotio .ott. IT.

Battaglia nauale descritta. lib. 20.0tt.4. Battesimo, e sua descrittione, lib. 5. ott. 16.

S. Benedetto fceso in terra, apparisce ad Oldrado. e l'inuia ad Ernesto, Signore della Valacchia, per muonere i Valacchi contro gli Vngheri. lib. 20.0tt. 53. 6 65. Preso l'aspetto di Oldrado lo difende dalla morte .ott.72. Parla a Monaci, che cercanano di Oldrado. ott. 89. Sotto forma d'Alberto libera Orontea da una grave tentatione di lascinia . lib. zz. ott. 50. Sotto forma d'Orontea dimora nel Monastero, mentr'ella fà penitenza del suo fallo in una 2708-

#### TAVOLA:

Protta. ott. 88. Oue dopo qualche tempo le porta l'armi. e la fà armar contro Flauio.lib. 84. ott. 12. Ó 25. Dopo la vittoria porta nel Tempio vna dispensa di Papa Nicola, per mezo di cui la congiunge in matrimonio co'l Principe Alberto, e poi sparisce. lib. 20, est. 207. Ó III.

Borea vente, e sua descrittione. lib.s.ott. 16. Brunasso Negromante, trasformato in vecchiarella inganna il Legato. lib. 11.ott. 19. Arma con incanto una selua,a danno del Legato. lib. 2. ott. 12. Apparisce al Legato . & al Rè Trebelo,in forma d'Ignatio Patriarca. lib. 3. ott. 26. E'l'incanto scouerto & egli fatto prigione. ott. gt. Fugge. ott. 100. E' feguita: to per le Danubio da Alfeo, famoso nuotatore. lib.4. ott.3. Per opera d Hidrause Demonio è liberato dalle sue mani. ott. 27. Si cangia in Corno lib. zo.ott. 48. Sotto la qual forma parla in un sacrificio ad un Sacerdote de gl' Idoli , accendendo Balatone contro Trebelo . lib. 21.ott.7. Chiama il Terremoto à rouine del Campo Cattolico. lib.18.0tt.13. 6 23. E ne rimane egli morto. ott. 55.

С

Afiniro Generale de Polacchi, lib. 18 oct. 68 · Sua infegna. ott. 74. Parla in lode Del Configlio. ott. 80. Arriua co' i fuoi in foccorfo del Re Trebelo. lib. 20. ott. 38.

Cauallo alato, insegna di Trebelo, e perchè. lib.

4. ott.41. Celio mandato dal Vice Imperador Fotio per offernar' i fatti di Trebelo, glieli riferifce lib.

12.011.2.& 17. Cetra del Poeta fattarifonar fettant'anni. lib. 20.011.117.

D

D'Anubio, e sua descrittione, lib. 2.0tt. 74. Donato . vedi, Legato .

Dragomanno Demonio, d'ordine di Plutone và a Brunasso Negromante; e gl'impone , che impedisca il viaggio al Legato. lib. r.ott. 9. Esce dall'inferno, con due verghe, l'una di lussuria, e l'altra di sdegno, a danno de nouelli Cristiani di Bulgheria.lib.7.0tt.91. Ferisce con quella della lussuria il fianco d'Elcina, mentre dorme. lib 8. ott.7. Le fà apparire in sogno Oldrade. ett 12. E dopo ch'è risuegliata, Dragemanno medesimo le si mostra in forma di sua Inocera, per rinouarle il desiderio dell'incesto . ott. 22. Muoue di nuouo Frunasso contro il Rè Trebelo.lib. 10. ott. 42. I enta Orontea di lascinia. lib. 11.ott. 18. Apparisce in forma dell'Imperadore al Vice Imperadore Fatio . lib-22.011.26. Ripigliando la sua propria figura lo slinge a risolnersi di combatter Trebelo.ott. 32. @ 38. Sotto forma di Ceruo porta una finta lettera a Flanio. lib. 1 3 .ott, 3. O 4. Onde si spinge col campo alla guardia di Sosia. ort.os. Muone la nurtice di Elcina ad unger le chiani della Città, con unto pestilentiale . lib. 16.0tt. 48 . Sollecita Fotio contro il Re Trebelo.lib. 17.0tt.84. Spinge Brunasso, a far nueni danni a' Cattolici. lib. 18 ott. 7. Quali mëere procura di distruggere, è da S. Michele Archangelo punito, e precipitato nell'Inferno,

Z 5 011'6

ou'è da Plutone fatto tormentare. lib.z 9. on 68.70.74. & 77.

E

E Leina prende per marito Oldrado suo figlie non conoscendolo. lib.7.011.38. Accortas dell'incesto, se ne duole.lib. 8.ott. z. Mentr'ella dorme, Dragomanno Demonio le ferisce il fianco, colla verga della luffuria. ott. 7. Le fa apparire in sogno Oldrado.ott.12. Egli medefimo le apparisce, in forma di sua suocera, ef fortandola a continuar l'amore di Oldrado. ott. 22. Vaffene al Monastero, per trarnelo.ott. 79. E prima rendesi amante Flauio. ott. 97. Scende a parlar ad Oldrado, per rinouar in la gli antichi amori. lib. o.ott. 35. Lo troua fordo a' suoi lamenti, ott. 60. E' punta da Drie gomanno, colla verga dell'Ira, e per ciò infariata si duole. ott. 63. Diniene sposa di Fla nio.lib.12.ott.81. Lo spinge a muoner guerra al Padre, per vendicarsi di Oldrado. ott. 81. Comparifice armata.lib.1 3.ott.67. E gettata da Cauallo da Odislao. ott. 81. Fugge verf Sofia,per opera di Dragomanno. ott. 109. V eide Oldrado suo figliuolo, e marito, da lei non conosciuto. lib. 26.0tt. 94. Riconosciuto il ca dauero si duole amaramente. lib.17.0tt.4. 22. Si vuole vecidere, & è rattenuta.ott. Eper le orationi di Oldrado connertita alla Fede dallo Spirito Santo.lib.17.0tt. 23. 42. 🖣 44. E battezzata dal Legato. ott. 50. Fonda vn monaftero, oue fà penitenza de fnoi per cati. ott. 51. 6 54.

Emirene Generale dell' armata maritima di Bul-



#### TAVOLA:

Eritreo . vedi. Orontea .

ot.

Ernesto Signoro della Valacchia muoro in battaglia, combattendo per la Fedescentro Balasono, lib.14, ott. 71. Apparisco ad Oldrado. ott. 87.

#### F

F Ama, e Sua descriptione, lib. 12.0tt.40.

Floralto Alfiere. vecifo da Pirro. lib.20.

ott.60.

Flauio figliuol maggiore del Rè Trebelo, non vuol cambiar infegna. lib. s. ott. 4. Riceue eon gli altri il battefimo. lib. s. ott. 23. E definato del Padre, che fi fà Monaco, alla cura del Regno. lib. s. ott. 73. Innamorafi d'Elcinalib. s. ott. 93. E per piacerle chiede à Trebelo, che voglia renderlo Oldrado Monaco. Juo marito, lib. g. ott. 13. E tenta, mà in vano, di farlo viccidere, mosso da gelosta. ott. 88. Il Padre per ciò lo sà chiamar auanti la sua prefenane, et alforoniente. lib. 1. acott. do. Lascia. de Fede. ott. 79. Sposa Elcina. ott. 80. S'amma fun richiella contro il proprio Padre. est. 86.

• Se

Se ne và col campo à guardar Sofia . lib. 18. ett. 65. Per vendicar Elcina combatte con Odislao, e miracolosamente riman vinto. ott. 94. 6 104. Fugge verso Sofia.ott.109. Chiama à consiglio i Cittadini di essa. lib. 16. ott. 24. Si dichiara scoperto nimico di suo Padre, negandogli l'entrata in Sofia. ott. 59. Della quale sostien valorosamete l'assalto, e costringe il Padre à ritirarsi.ott.67.et 97.5' vnisce coll' essercito di Fotio. lib. 18.0tt. 1. Mentre ordina la battaglia,hà nouella , Elcina effersi fatta Monaca.lib. 20.0tt.4q. Vuol muouersi ad vcsidere il Padre, & il Canallo lo trasporta altroue.ott.77. Fuggendo è giunto dal Principe Alberto, suo fratello, e cadendogli il cauallo Sotto, è fatto prigione dal Rè Trebelo, e condënato à perpetus carcere, oue muore. ott, 82. 85. 6 87.

Fortebraccio è lasciato dal Re Trebelo nel Cam-

po,in sua vece. lib. z g.ott. 40. Fotio Vice Imperadore, fauorito di Michele Imp. lib.1. ott. 66. Referendogli Celio quanto hà visto nel Monastero risolue di non combatter Trebelo.lib. 1 2,011,21. Per opera del Demonio muta proposito. ott. 26. 32. & 38. E' sollecitad to dal medesimo, e per ciù s'affretta coll'esfereito contro Trebelo. lib, 27. ott.84. E s'unifce con Flauio.lib.18.ott.1. Tenta di far ardere le naui di Trebelo mà in vano. lib. : 9.011.20. Onde più infierito parla al Campo. ott. 30. Gli giunge in Soccorso Mustafà coll'armata . & egli tenta, mà in vano, di abbrugiar le naui de Cattolici.ott. 107. Colto in mezzo dall'efsercito nimiso ordina in quadro la battaglia. lib. 20. ott.44, Promette à Sinano Anfiarea

per ishofa, pur ch'egli vinca Pirro.ott.66. Vecide Pirro.ott.70. Procura di rattener i suoi che suggono.ott.81. Succedute in suo lingo il Patriarca Ignatio, per ordine di Bassio.è satto egli prigione mentre volena combattere con Trebelo.ott.88.93. & 98.

rancesco Massucci, e sua lode, lib. 1.011.96.
\*ancone Monaco và in compagnia d'Oldrado à
trouar Elcina, lib. 9.011.25. Combattendo con
Balatone gli tronca una mano, lib. 15.011.42.
L'uccide.011.45. E troncatagli la testa, la getta nel campo de suoi Vigheri.011.50. È ucciso
da una saetta di Alcide.011.52. è sepolto.lib.
16.011.16.

Dabriel Chiabrera è lodato . Narrando per ordine d'Alberto, la fauola d'Ila , e d ircole , mostra per qual cagione siano le naui tranagliate dalla selua su'l Danubio . lib.2.

ott.41. lenif, buono, c reo della Città di Sofia . lib.16; ott. 21:

ott. 211 herardo Saracini, e fua lode.lib.1.ott.96. iulio Mazarino, e fua arme: riprende Iacinto del besseggiarsi di Flauio, lib.20.ott.55. liulio Rospigliosi, e fua arme; acqueta un ru

mor popolare. lib.20.0tt.55. linserpe d'Arpino lodato. lib.15.0tt.67.

I

Acinto nipote d'Odifizo duolfi della morte del Zio.lib.16.ort.58. Beffeggia Flauio.lib.20.

Igna-

Ignatio Patriarca, per eguitato da Fotio. lib. 1, ott.08. Il qual vien da lui fatto imprigionare dopo d'esfergis succedato nel Generalato, per ordine dell'Imp. Basilio. lib.20.0 tt.93. 5 98. Imaginatiua. lib.11.0 tt.19.
Italia, e sua infelicità. lib.20.0tt.8.

t.

Anfranco, Arciuescono di Pisa, và in Bulgheria compagno di Donato, Legato del Papa. lib. t. ott. s.z. Gli apporisce in somma di
Cacciatore l'Angelo Custode del Legato e saeandogli scorta gli dà notitia delle cose di
Bulgheria. ott. s.4 65. 69. 62. & 82. Sparis
se da lui.ott. s.4. E dopò noue mesi dal Legato lasciato in sua vece appresso i Bulgheri.
lb. z.o. ott. 116.

Legato di Papa Nicola spedito in Bulgheria Donato Vefcono Ostiense. lib. z. ott. s. Giunge al Danubio, e per inganno d'un Mago erra la Brada lib. r.ott. 20. Ricorre a Dio, & è efsaudito.lib. I.ott. 3 2. Entra in una grotta , one s'assicura dalla tempesta. lib.x.ott.37. N'efce improviso a' suoi. lib.z.ott. 94. E' riceunto da Alberto, lib. z. ott. z. Si libera col mezzes delle orationi dal trauaglio dell'incantata selun.lib. z.ott. 26. Mostra al Chiabrera la vanità d'un fuo racconto . lib.2. ott.72. E' incontrato dal Rè Trebelo.lib. 2.0tt. 77. Distriz buisce à nome del Papa varif doni al Re. alla sua Corte. lib.z.ott.85. Celebra la Mes-(a.lib. 3.ott. 2. Battezza il Rè Trebelo, & altri.lib. s.ott. 16. Fà sepellire Odislao,e Franane. lib.29.011.16. Fà fepellire Oldrado.libes

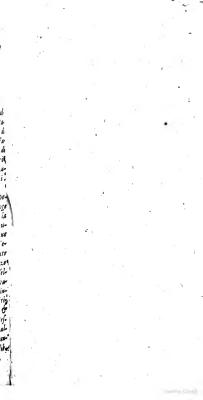

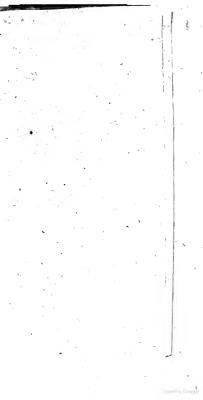



